# STORIA DI TIVOLI

DALLA SUA ORIGINE FINO AL SECOLO XVII.

Dell' Avvocato

SANTE VIOLA.

TOMO TERZO.



ROMA 1819. PRESSO FRANCESCO BOURLIÈ

Con licenza de Superiori.

- Cuttle

## STORIA DI TIVOLI

\*\*\*

#### LIBROXIII.

ltre le tante sciagure, a cui fu Roma sottoposta nel Pontificato di Urbano VI, una peste desolatrice, nello anno 1383, venne a compiere il calice delle sue amarezze; e siccome, per uno special favore dell' Altissimo, Tivoli ne restò preservata, così Sua Santità, ritirandosi da quella Capitale, si recò in essa Città ai 19. di Aprile di detto anno, e vi si trattenne fino al mese di Settembre. Da Tivoli si portò in Ferentino di Campagna, determinato di proseguire il viaggio fino a Napoli. Qui ginnto, essendo nati fra esso e il Re Carlo dissapori fortissimi, andò in Genova, e quindi nell' anno 1387. venne a Perugia. Da questa Città essendosi mosso con un'armata per recarsi nuovamente nel Regno, fatte appenadieci miglia, secondo Teodorico di Niem (1), la mula, che cavalcava, inciampò malamente, cadde, e con essa essendo cadnto anche il Pontefice, fu sottoposto a diverse contusioni, e ferite, per cui, non potendo continuare lo intrapreso cammino, si fece condurre a Tivo-

<sup>(1)</sup> Lib. 1. cap. 68. e 69.

2. Intanto lo Antipapa Clemente, sempre intento a travagliare il Pontefice legittimo, nello anno 1388. fece avanzare nuovamente verso quella Capitale il nominato Bernardo della 
Sala co'suoi Guasconi, e Brettoni, il quale 
cominciò tantosto a corseggiare per la Sabina, 
e pel Patrimonio (1); ma le sue mire ostili 
erano contro Tivoli specialmente rivolte; forse 
per vendicarsi de' grandi sforzi, che questa 
Città fece nel 1377, quando riteneva nelle sue 
mura il Papa Urbano, nè potè in questo luozo recargil veruna molestia.

go recargli vernna molestia.

3. Prevenuti i Tiburtini dal Conte Adinolfo Signore di Valmontone del progetto concepito dal Sala, si prepararono a riceverlo senza punto sgomentarsi. Per aumentare le loro forze, e moltiplicare nemici al nemico, fecero lega immediatamente col prefato Conte, con Luca Savelli Signore di Palombara, e con Niccolò e Lorenzo Colonna. Fortificarono la Città, e rinforzarono i presidi ne posti avvanzati. Fatto ciò, igiunge un messo dalla Comune di Monte Gentila, Castello allora situato presso la Mentana, colla notizia, che lo esercito Brettone era pervenuto al Castel di Villa S. Ada-

<sup>(1)</sup> Nicod. lib. 5. cap. 24. Raynald. ad an. 1388. num. 8.

no. Allora i Tiburtini raddoppiano la vigilanza, e le precauzioni. Faori la porta S. Angelo, alle falde del monte Catillo esisteva in quel tempo un grosso Borgo popolato. Per presefvare gli abitanti dalle violenze, e dalla servitù, se per avventura il nemieo fosse di là penetrato, fnrono tutti ridotti dentro le porte, e nell'interno della Città; quindi si sterte in attenzione per conoscere le mosse del Sala. Ma questo Comandante, cui già era noto il valore di quel popolo, che voleva attaccare. pensò meglio a casi suoi, e altrove rivolse la sua marcia, e i suoi guerrieri progetti (1).:

4. Allontanatisi dal territorio di Tivoli i Brettoni, e i Guasconi, non tardò questa Città a trovarsi in altro più pericoloso cimento. Il famoso Giovanni Augud, altro Capitano avveutoriere di fanti, e cavalli Inglesi, tornando da Napoli alla volta dello Stato Fiorentino a saccheggiava tutti i paesi del Lazio, pe' quali passava. A questa notizia dai Magistrati di Tivoli, alla testa de' quali era allora Jacobo Cocanari , furono prese le più energiche misure per opporsi validamente a queste novelle masnade di esteri; quante volte avessero osato di avvicinarsi alle mura della Patria. Tobaldo Tobaldi . e Nicola Maligni si accamparono con numerosi squadroni a Pontelucano; per custodire quel posto importante. Nardo

<sup>(1)</sup> Nicod, loc. cit.

Sebastiani, Nicola Santi, Luca Crassi, e Simeone Matutini venneto distaccati alla guardia di altri ponti, e luoghi alla invasione più esposti (1).

5. Ma lo Augud la pensò come Bernardo della Sala; mentre egli depredava le campagne di Palestrina, e di Gallicano, non ebbe coraggio, e si astenne di entrare in quelle di Tivoli . Inviò un Trombetta ai suoi Magistrati chiedendo, che gli fosse permesso il semplice passaggio pel loro territorio: che avrebbe pagato a contanti tuttociò, che alle sue truppe si sarebbe somministrato; e che per convenire su questi articoli si fossero spediti dei Deputati al suo campo. Si fatta richiesta, non essendo in verun conto stravagante, fu accettata dal popolo Tiburtino; si volle peraltro, che quel Capitano Inglese dovesse consegnare degli ostaggi, lo che esegui puntualmente. Nel giorno destinato al passaggio le nostre milizie si schierarono di quà e di là per la strada. che da Porta Meula conduceva direttamente a Pontelucano, e per mezzo della doppia fila di esse sfilarono quindi le truppe nemiche a quattro a quattro i soldati a piedi, e a due a due quelli di cavalleria. Collocarono il loro accampamento in quel luogo, ove sono le cave de' travertini, e dopo due giorni di riposo se ne

<sup>(1)</sup> Murat. all'an. 1364. Nicod. loc.cit.

andarono in pace; sensa aver recato il minimo danno, e con aver sodisfatto pienamente alle stabilite condizioni (1).

6. Non ebbero qui termine le vessazioni , ed i cimenti, cui Tivoli fu esposta in quest'anno 138q. veramente per essa calamitoso. Alcuni cattivi cittadini, che il Nicodemi chiama fuorusciti (2), militavano in quel tempo sotto le bandiere del Capitano Niccolo di Lauro Napolitano, che si faceva parente del Papa,ed era Castellano di Lariano, Avendo quelli fatta una incursione nel territorio di S.Polo , spettante agli Orsini , vi recarono dei danni ; ne fecero questi delle calde rimostranze, giacchè, essendo in pace co' Tiburtini, non potevano con indifferenza soffrire fatti di tal natura. ,, lo so , ne voi do-" vete ignorare ( scrive Giovanni Orsini ai " Magistrati di Tivoli ), che ultimamente mol-, tissimi danni recati furono, e gravi offese " ai nostri sudditi dentro il vostro territorio; " e poiché vi siete finora scusati col dire, che " nulla di ciò sapevate, e che si era opera-., to contro la vostra volontà, io, ed il mio " fratello Conte Rinaldo soffrimmo tutto pa-,, zientemente per non alterare quella buona-" armonia, che esiste col vostro Governo. Ora " però siamo del contrario prevenuti. Imper-.. ciocchè . oltre le offese recate ad alcuni indi-" vidni di S. Polo nel giorno 6. del mese cor-

<sup>(1)</sup> Nicod. loc. cit.

<sup>(2)</sup> Loc. cit. cap. 25,

, rente, sappiamo altresi, che alcuni vostri ,, cittadini perversi , da voi chiamati fuoru-" sciti, si trattennero preventivamente molti " giorni nella vostra Città, concertando le so-.. pradette offese . E' poi pienamente provato , , che i medesimi transitarono pel vostro Pon-" tecelio. Sono pertanto costretto a maravi-" gliarmi della vostra condotta, ed a sospet-" tare della purità delle vostre scuse. Pre-" go adunque la vostra amicizia che, per man-" tenere costante la nostra pace, procuriate , con tutto lo impegno, onde i predetti indi-, vidui di S. Polo venghino indennizzati de' ", danni sofferti . . . altrimenti . se quindi si " procederà contro i prefati vostri cittadini ., delle surriferite offese colpevoli, non do-.. vrete laznarvi di noi . Aquila 8. Luglio 1380. " Giovanni degli Orsini (1).

'7. Dal tenore di questa lettera vedendo i nostri Magistrati essere incolpati quali violatori dei Trattati di pace, adottarono all'istante delle serie misure contro que' malvaggi, e banditi Cittadini, per colpa de' quali si correva rischio di perdere la tranquillità, e la stima. Sicchè vennero acremente rimproverati i loro parenti, si minacciò contro di essi la confisca de' beni, e si ordinò, che venissero risarciti i danni recati. Quindi per far conoscere agli Orsini, che la Città non aveva avuto alcuna

<sup>(1)</sup> Nicod. loc.cit.cap.25.del Re loc.cit.cap.5.

parte negli avvenimenti segniti, si spedirono nell'Aquila in qualità di pubblici Inviati Macteo Oddoni, e Paolo Falasconi Petrucci, i quali fecero si, che il risentimento di quelli restasse calmato, e che le contestazioni si ultimassero senza veruna sinistra conseguenza (1).

8. Esito più funesto potea temersi da una seconda improvisa incursione de Brettoni nelle nostre campagne nel medesimo anno 1389. Il Nicodemi, che conservo la memoria di questo fatto a Tivoli si glorioso, non ci dice, se forono i Brettoni comandati da Bernardo della Sala, o quelli dello Augud; ciononostan+ te, dal contesto degli avvenimenti del tempo, può rilevarsi, che furono i primi. Avevano questi il loro nido in Montefiascone, come si è sopra accennato, ed anche nelle Terre vicine . infestando per conto dello Antipapa Clemente il Patrimonio . Avendo formato il disegno di marciare sopra Tivoli, colla speranza forse di un esito migliore dell'anno precedente, vennero scoperte le loro manovre da Luca Savelli amicissimo de' Tiburtini , da cui furono incontanente prevenuti dello pericolo, che li minacciava. Ma la rapidità della marcia de'Brettoni prevenne quasi le lettere di quello; giacche, appena ricevute, si videro le nostre pianure inondate de loro numerosi squadroni. La guarnigione di Ponte-

<sup>(1)</sup> Nicod. loc. eit.

lucano, per non essere fatta prigioniera, si ritirò precipitosamente nella Città, recando lo avviso al Magistrato, ed ai Cittadini dello avvicinamento delle truppe nemiche.

9. Nel giorno appresso comparve alle porte un loro Trombetta, intimando al nostro
Governo, a nome del suo Generale, che, se
non voleva vedere devastate le campagne di
Tivoli, e saccheggiata la Città, pagasse immediatamente alle truppe del Papa Clemente
una contribuzione, l'ammontare della quale
doveva calcolarsi a cinque ducati per ogni
Fante, a dieci per ogni Cavaliere, ed a cento pel Capitano. Questo disgustoso complimento avrebbe spaventato ogni altro fuori de Tiburtini; e fu veramente mirabile, e degas di
trasmettersi alla più tarda posterità la maniera, con cai seppero disimpegnarsi da si periglioso frangente.

re. Fu risposto a quel Trombetta, che tornasse al campo, e prevenisse il suo Generale, che Tivoli era pronta a pagare la richiesta contribuzione, ma che per raccogliere la
somma corrispondente avea bisogno della breve dilazione di ore ventiquattro. Quiudi affinche si credesse più facilmente a questa risposta, si mandarono a quelle masnade variesome di vino generoso. La cosa andò benissimo, e la dilazione fu accordata. Allora con
una rara segretezza si concepi lo ardito disegno di fugare nella notte imminente quegli assassini dalle nostre campagne.

11. Erano alla testa della Municipale Amministrazione Simone Lentoli , Sante Salvati , ed altri bravi cittadini di coraggio . e di prudenza forniti (1). Si misero subito in ordine tutte le milizie disponibili, fu chiamata alle armi tutta la gioventù atta alla guerra, e si. formarono, e completarono con una straordinuria rapidità tre corpi numerosi di fanteria, e di cavalleria. Ad oggetto poi, che l'uno dall'altro potesse distinguersi, il primo fu monturato di color giallo, il secondo di color verde, ed il terzo di color bianco; e ad ogni soldato, oltre le armi, fu consegnata una torcia a vento del respettivo colore. Furono quindi spediti alcuni distaccamenti di Cittadini ne' monti a Tivoli sovrastanti colla istruzione, che al suono di tutte le campane della Città dovessero accendere una quantità di fuochi per tutta la latitudine di quelli.

12. La esecuzione di questo mara riglioso militare progetto ebbe il più felice successo, senza che neppure un Cittadino tradisse la Patria. Nel più cupo orrore della notte i predetti tre corpi di troppe sortono con ordine, e con intrepidezza dalle mura. Uno dalla porta S. Angelo marcia per la strada delle Cascatelle per avvicinarsi al Pontelucano, e manovrare a sinistra; l'altro dalla porta S. Croce si muorealla volta di Cesarano per attaccare alla destra; ed il terzo dalla porta sel Colle per as-

<sup>(1)</sup> Nicod. loc. cit. cap. 25. .

salire di fronte i nemici : Giunto ognuno al luogo destinato, comincia il suono delle campane a romoreggiare altamente, i monti risplendono di mille fuochi, ed i nostri soldati, aventi in una mano la face accesa, e nell' altra la spada, investono furiosamente da tutte le parti il campo de'Brettoni .

13. Dalle sentinelle, e dallo assalto notturno svegliati, tentano quelli d'impugnare le armi, e difendersi, ma sbalorditi dalla luce impreveduta delle faci dello esercito, da cui sono assaliti, dai fuochi immensi, che avvampano sui monti, e dallo squillo delle Campane . che nelle valli sottoposte rimbomba, e che il tacito silenzio della notte rende più spaventoso e sensibile , procurano di fuggire, ma mentre nel più gran disordine si appigliano a questa disperata risorsa, non molti son quelli , che schivano o la prigionia , o la morte . In poche ore pertanto si ricuperò il Pontelucano. e si liberarono le nostre fertili piannre dalla presenza di ospiti cosi molesti e temuti. Avendo quindi saputo, che i fuggitivi avevano frettolosamente ripassato il Tevere. rilasciati i prigionieri senza armi, e bagaglio, affinchè, uniti ai loro compagni superstiti, avessero recato allo Antipapa Clemente la notizia poco piacevole della miserabile, ed infelice spedizione tentata contro una delle Città le più attaccate agl' interessi del legittimo Principe suo rivale. Dopo tuttociò rinforzata la guarnigione di Pontelucano, il nostro esercito tornò nella Città trionfante fra gli applausi, e le beuedizioni degli abitanti (1). Successivamente poi, e nello anno medesimo, per eternare la memoria di questo singolare avvenimento, si fece fondere dal Pubblico la seconda Campana grande della Cattedrale in onore di S. Lorenzo, e della Vergine Santissima, sulla quale fu scolpito lo stemma della Città, ed una Iscrizione correlativa, che leggesi, benchè alquanto guasta, in un pregevole Codice manoscritto, che ha per titolo la Stevia della cara Brigante Colonna, e che tuttora si conserva nella Biblioteca di questa rispettabile famiglia di Tivoli (2).

(2) ★ A. D. MCCCLXXXVIIII. AD.

HÕRĒ. DEI. ET. BĪĒ. MARIÆ

VIRĒ. ET. BĪĪ. LAVRĒĪII. MĀR.

★ MĒĪĒ. SCĀM. SṬQĪ. AD. HOŘEM

DŌ. ET. PATĒ. LIBĀTONĒ. TĒPĒ

DNĪ. IACOBI. DE. COLVTÑ. ĀĒ M

#### IDI.ID

Questa Iscrizione fu quasi totalmente variata, quando nell'anno 1765, si fece rifondere la deta ta Campana.

<sup>(1)</sup> Nicod. lib. 5. cap. 25.

- 14. Narrammo nell' anno 1382, che gli Orsini Conti di Tagliacozzo fecero ai Tiburtini cessione di quella parte del Castello di Saracinesco, che ad essi spettava; ma siccome Rinaldo di Buzio Orsini, Signore di Monterotondo, aveva su di quello delle pretensioni. così nacque controversia, la cui decisione fu rimessa al Conte Adinolfo di Valmontone . Dopo maturo esame attribui questi a Tivoli lo intero possesso del detto Castello, ma per le ragioni, che concorrevano a favore di Rinaldo, giudicò che questa Città dovesse sborzargli la somma di tremila e settecento fiorini di oro nel termine di due anni. Il pagamento della prima rata si fece con puntualità, ma nella seconda scadenza, trovandosi esausto il pubblico erario, la Comune deliberò di alienare questo bene , il quale fu comprato da Jacopo , ed Antonio Cocanari nello anno 1391.
- 15. Effettuata questa vendita un curioso aneddoto accadde nel prefato Castello. Gli abitanti del medesimo, o perchè non piaceva loro la signoria de novelli padroni, o perchè erano oppressi da gravissime contribuzioni ed imposte, o per altro motivo non ben conociuto, lo evacuarono improvisamente, e con tutti gli effetti mobili, e semoventi, valicato lo Aniene, si ridussero sulla vetta di un monte altissimo degli Equicoli, dodici miglia distante da Tivoli, ove fabbricarono un'altro Paese, che anche oggi porta il nome di Nuovo

Saracinesco (1). Lo abbandonato Saracinesco vecchio collo annesso territorio si divise successivamente in diverse linee della prenarrata famiglia Cocanari proprietaria (2). Durante il Pontificato di Urbano VI. esisteva in Tivoli una Sinazoga di Ebrei, i quali abitavano in un'angolo della Città, prossimo al Convento de' Domenicani . Essendosi in quella età accresciuto il loro numero, erano divenuti baldanzosi ed inquieri. La Municipale rappresentanza speculando, che ciò potrebbe turbare l'ordine pubblico, con risoluzione consiliare dei 3. Luglio 1380, propose, e deliberò la maniera di contenere la loro alterigia, stabilendo, che quelli portar dovessero un mantelletto rosso sopra le spalle per distinguersi dagli altri cittadini , sotto pena della vita , e della confisca de' beni in caso di contravenzione (3). Fioriva contemporaneamente nella

(1) Nicod. loc. cit.

<sup>(2)</sup> Afferma il Sig. Ansaloni loc. cit. Sec. XIV, che una porzione di quel territorio fu costitutia in dotte ad una donna di casa Cocanari maritata in Rôma nella nobile casa Ciogni. Risulta ciò dallo esame de'testimonj indotti in occasione, in cui un individuo di questa famiglia, dovendo prendere la croce di S. Stefano, come segui, i Commissari della Religione si recarono in Tivoli per provare formalmente i gradi della nobiltà della famiglia Cocanari.

<sup>(3)</sup> Nicod. lib. 5. cap. 25.

medesima città un Medico de lla stessa nazione chiamato Sacionone. La memoria di questo ci presenta la interessante notizia, che in quella porzione del territorio Tiburtino, detta i Colli di Santo Stefano, ove, secondo il nostro avviso, esisteva la Villa di Zenobia, vi era sul finire del Secolo XIV. un Castello abitato. Imperciocchè in uno degli Atti notarili di Pietro di Domenico di Jacopo, che si conservano nel nostro Archivio, con data dei 25 Agosto 1383; leggesi registrata una obbligazione, in cui Nicola Pametta del Castello dei Colli di Santo Stefano promette pagare quattro fiorini a mastro Salomone Ebreo Medico in Fisica di Tivoli (1).

16. Uno de Soggetti più cospicai, che ne' tempi, di cai parliamo, si compiaceva del sogiorno di Tivoli, fu il famoso Filippo d'Aleuçon del Regio sangue di Francia. Attaccatissimo

SIT PAX SVPER EAM
VXOR MAGNIFICI DOMINI MAGISTRI
SALOMONIS MEDICI
SIT MEMORIA EIVS IN BENEDICTIONE
AMEN AMEN

<sup>(1)</sup> A questo Salomone pare, che debba riferirsi la seguente epigrafe sepolerale, che nell'
anno 1737, scavandosi nella via Tiburtina,
fu trovata scritta in caratteri ebraici, che, secondo il Volpi loc. cit. lib. 18. cap. 19, fu quindi tradotta in Lingua Latina.

RACHEL.

agl' interessi del Papa Urbano VI. fu dal medesimo della Sacra Porpora decorato. Dopo la di lui morte, come amante del ritiro, e tutto dedito alla Religione, dimorava questo Cardinale sovente nella nostra Città, ed aveva una particolar predilezione pe' Frati Francescani. Per lasciare quindi una religiosa memoria di se presso i Tiburtini, nello anno 1302. ottenne dal Papa Bonifacio IX, successore di Urbano VI, un Breve Pontificio, col quale si accordava una plenaria Indulgenza a tutti i Fedeli, che avessero visitato il maggiore Altare della Chiesa di que' Religiosi nel giorno della Natività della Madre di Dio, e in qualsivoglia giorno della Ottava, nello stesso modo con cui si conseguiva da tutti coloro, che visitavano la Chiesa di S. Maria degli Angeli nella Città di Assisi . La rimembranza di questo singolar privilegio leggesi sulla porta della predetta Chiesa di S. Francesco di Tivoli in una Iscrizione in marmo scolpita collo stemma del prefato Cardinale ..

17. Contenti oltremodo i Tiburtini di questo spirituale tesoro, e conoscendo che avrebbe richiamato nelle loro mura tutte le circoavicine popolazioni, fissazono annualmente per
que' giorni, in cui durava la succennata Indulgenza, una Fiera generale, che venne sanzionata dalla correlativa approvazione de Gonservatori del Popolo Romano. E perchè, durante la medesima, andasse il tutto con regola, furono incaricati alcuni probi Cittadini,

Tom. III.

i quali vegliar dovevano ad allontanar le frodi, e i disordini dallo spaccio delle merci, e segnatamente dalla vendita del Bestiame, che facevasi fuori la porta S. Croce, ed il resto della Fiera occupava la piazza incontro alla Chiesa, e le strade contigue (1).

18. Furono di sommo rimarco i vantaggi, che Tivoli nel suo commercio ritraeva da si bella istituzione; ma ci duole sommamente nel conoscere . che fu di breve durata . Niuno de'nostri Storici accenna il motivo, nè il tempo della sua decadenza, se non che il Nicodemi, che scriveva circa la metà del Secolo XVI., ci avverte, che a suoi tempi già era tutto sparito. Egli se ne lagna altamente, e sembra, che incolpi di questo male specialmente la poca religione de' Tiburtini . .. Allorquando porto il " mio pensiero ( scrive il Nicodemi ) a con-" siderare una si grande Indulgenza, non pos-,, so non maravigliarmi sommamente della in-", dolenza e follia de' Mercatanti , i quali han-" no fatto cessare la Fiera, che in tale oc-, casione solea celebrarsi. Non posso del pa-" ri non rattristarmi della poca pietà delle vi-" cine popolazioni, e sopratutto de' miei con-, cittadini , che a giorni nostri più non si

<sup>(1)</sup> Il Diploma della concessione di questa Indulgenza, e Fiera si legge tuttora nelle Memorie MS. del Petrarca pag. 9. avente la Data dei 21. Agosto 1395, che corrisponde allo anno VI. del Pontificato di Bonifacio IX.

" mnovono a fare acquisto di tanto tesoro, " ad esempio degl'altri, i quali concorrono " nella Città di Assisi, anche dalle più remo-" te regioni " (1).

19. Il predetto Papa Bonifacio IX . dopo aver ottenuta la soppressione in Roma del Magistrato detto de' Banderesi, che, abusando della sua autorità, immense soverchierie da per tutto commetteva; e dopo aver ricuperato il pieno, ed assoluto dominio temporale con solenne cessione fattagli dal Senato Romano. nello anno 1300, si restitui alla sua Capitale. Videro i Tiburtini con piacere questa rivoluzione di Governo, che li esimeva dalle avanie de' predetti Banderesi, e seppero subito profittarne. Secondo il tenore del più volte nominato Trattato del 1250, Tivoli doveva corrispondere al Senato, o alla Camera Apostolica le mille libre, ossiano scudi duecento. Durante il governo di essi Banderesi, fu costretta a pagare non più le mille libre, ma mille fiorini di oro, che corrispondono a scudi 350. dell' odierna moneta (2).

20. Per discaricarsi da questo ingiusto peso, promossero i Tiburtini i loro riclami al S. Padre, il quale, avendone la giustizia, e la verità conosciuta, ordino la riduzione della tassa all'antica quantità con Breve speciale del giorno 5. Febraro dell'anno 1400.

<sup>(1)</sup> Nicod. loc. cit. pag. 26.

<sup>(2)</sup> Nicod, loc, cit.

" Lo affetto singolare, e la sincera divozione " (dice il Papa ai Tiburtini ), che conoscia-" mo nutrir voi verso la S. Sede, e la nostra " Persona c'induce ad accogliere favorevol-" mente le vostre istanze. Ci fu esposto per , parte vostra, che sebbene ne'tempi trascor-" si, in un Trattato col Popolo Romano san-" zionato, e conchiuso in seguela di alcune " discordie , e guerre fra voi e quello , vi ,, obbligaste di pagare annualmente a favore " del Popolo medesimo mille libre, al che per " lunga stagione avete con esattezza adempi-,, to; tuttavia posteriormente nel cambiamen-" to del regime di Roma, i Banderesi, ed " altri suoi Magistrati vi forzarono a paga-., re mille fiorini di moneta Romana . Essen-" doci stato pocanzi restituito dal predetto Po-", polo Romano con universale approvazione " il pieno dominio della Capitale non solo, " ma eziandio di tutte le Città, Ville, e Ca-" stelli, quale restituzione abbiamo creduto " doversi da noi accettare, e . . . deside-. rando di accrescere, e di regolare con giu-.. stizia, e pacatamente tanto il vostro, che .. lo Stato del surriferito Popolo Romano, ed , inerendo in questa parte alle suppliche da " voi promosse, colla nostra Apostolica auto-" rità ordiniamo, che pagar dobbiate solo le " mille libre, e non più i mille fiorini, sen-" za però liberarvi con questa determinazione " dal pagamento di altri censi, e tributi, sep-, pur ne dovete al detto Popolo, e suoi Rap;, presentanti, ma vogliamo, che questi debbano restare nella loro piena osservanza. Vongliamo inoltre, che se in qualche tempo (lo
n che non crediamo) vi sottraeste dalla ohbendienza, fedeltà, e divozione dovuta a Noi,
n alla Sede Apostolica, ed ai Papi nostri successori, divenendo ribelli, allora intendiamo, che le presenti nostre lettere Patenti non
n debbano avere alcun vigore, (1).

(1) Questo monumento rispettabile, che è riportato dal Nicodemi los. cit. cap. 26, dal Petrarca nel citato MS., e dal Sig. Ansaloni Sec. XIV, su sconosciuto al Ciacconio, al Muratori, ed al Rinaldi, che non ne seceso menzione. Esso è del tenore seguente.

### BONIFACIVS EPISCOPVS

Servus Servorum Dei Dilectis filiis Comunis Civitatis Tiburtinae Salutem et Apostolicam Benedictionem.

Singularis ac sincerae devotionis affectus merito Nos inducit, ut vestras petitiones humiles ad exauditionis gratiam favorabiliter admittamus. Exhibita siquidem Nobis pro parte vestra petitio continebat, quod licet dudum in Tractau, et compositione, occasione nonnullarum guerrarum et dissentionum, seu discordiarum inter vos et dilectos filios Urbis Romanae habita, factis emissis, ac per eosdem Populum, et vos hinc inde approbatis, inter caetera ordinatum

21. Poco prima della pubblicazione di questo Breve, cioè nel mese di Gennaro una pe-

nomine vestrum extitisset, quod vos singulis annis ex tune futuris Populo praefato, seu cui per ipsum Populum assignaretur, dumtaxat mille Libras monetae dictae Urbis annuatim solvere , tradere , ac praestare deberetis , ac teneremini; vosque post hanc dictam ordinationem observavissetis hujusmodi mille Libras per multa tempora annuatim dicto Populo persolvere; tamen postmodum , mutatis Statu . et Regimine Urbis antedictae, dilecti filii Banderesii, et alii officiales ejusdem Urbis, qui tunc successive fuerunt, vos ad solvendos ipsi Populo pro hujusmodi mille Libris, mille Florenos Romae computari solitos annuatim de facto, a supradicta Ordinatione declinantes , compulerunt : ac vos etiam sie compulsi deinceps per multos annos mille Florenos pro mille Libris hujusmodi similiter persolvistis. Cum itaque Nos nuper plenum Dominium praefatae Urbis , et omnium Civitatum , Castrorum , Villarum , et aliorum jurium ad ipsam Urbem pertinentium Nobis per dictum Populum unanimi voluntate traditum, jussimus acceptandum, pro parte vestra nobis fuit humiliter supplicatum, ut hujusmodi mille Florenos ad dictas mille Libras , juata Ordinationem eamdem solvere teneremini, concedere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur tam vestrum , quam dicti Populi ricolosa congiura era stata ordita contro la vita di Papa Bonifacio IX, da una fazione nomica, alla cui testa si trovarono Giovanni, e Nicola Colonna Signori di Palestrina, e la quie-

Statum augeri, ac juste et pacifice regi' summo desiderio affectantes, vestris in hac parte Supplicationibus inclinati , vobis de caetero mille Libras dumtaxat , et non mille Florenos , pro vos annuatim solvendas eadem auctoritate reducimus per praesentes. Per hoc antem vobis pro aliis gaggis, censibus, solutionibus, et servitiis, si qua praefato Populo, aut aliis Officialibus dictae Urbis , tunc et nunc Nobis dicto Dominio fungentibus, dare, solvere, aut exhibere tenemini, nolumus nec intendimus aliquatenus exonerare, sed illa in sua consuctudine volumus permanere . Volumus insuper, quod si ullo unquam tempore ( qued absit ) ab obedientia , fidelitate , ac devotione, vos subtraxeritis , aut rebelles fueritis , praesentes Litterac nullius existant roboris , vel momenti . Nulli ergo hominum omnino liceat hanc paginam nostrae concessionis, reductionis, et voluntatis infringere, vel ausu temerario contratre. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei , ac BB. Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romae apud S. Petrum V. Februarii, Pontificatus nostri anno undecimo: Pro A. de Aversa

te di Roma fu per qualche tempo turbata. Convinti dell' orribile attentato, nel giorno 5. del mese di Maggio fu pubblicata contro di quelli la sentenza di Scomunica, e della Confisca de' beni, e quindi dal Pana si fece marciare contro i medesimi un'armata composta ancora di un contingente di milizie Tiburtine. I Colonnesi da tutte le parti attaccati si difendevano nulladimeno validamente, e credendo di fare una diversione con minacciare una scorreria nel territorio di Tivoli, riuscirono vani i loro progetti per la fermezza, e per le buone disposizioni, che trovarono nelle truppe di questa Città . Allora , senza aspettare che più nero si addensasse il turbine sul loro capo, implorarono il perdono, e la pace, che fu ad essi dal clementissimo Principe accordata nel mese di Gennaro dell' anno 1401.

22. Bonifacio avendo appieno conosciuto lo attaccamento, e lo zelo, che verso di lui avevano i Tiburtini mostrato in questa circostanza, appena conclusa la pace, non mancò di prevenirli con officiosissimo Dispaccio per mezzo del Camerlengo della S. Romana Chiesa rimesso., Piacque all'Altissimo (si dice ai Tipburtini) che nel giorno 27. del mese corrente fosse conchiusa la pace tra il nostro, S. Padre, e Giovanni e Nicola Colonna, premensi alcuni atticoli, che furono precedente temente da questi firmati. Si deduce pertatto a notizia delle loro Signorie, affinche, rallegrandovi insieme con noi, possiate rea-

" dere i dovuti ringraziamenti al sommo Crea-" tore, dal quale tutti i beni derivano " (1).

23. Morto il Papa Bonifacio IX, gli fu sostituito Iunocenzo VIII nel giorno 18. Ottobre del 1404. Il Popolo Romano, pentito forse della sopraindicata cessione fatta a favere della S. Sede nel 1399, cominciò novamente a sollevare la testa per ricuperare le giurisdizioni perdute. Corse in Roma a questi rumori Ladislao Re di Napoli, e col pretesto di sostenere la causa del Papa, cercò di impadronirsi di quella Capitale per farsi strada allo Impero; e perciò invece di spegnere, sottomano fomentava egli stesso il fuoco della sedizione. Il Papa lo scomunicò; ma avendo quindi implorato il perdono, segui la pace, e ne fu firmato il Trattato nel di 13. del mese di Ago-

<sup>(1)</sup> Nicod, cap. 26. Nobilibus Viris Universitatis Civit. Tiburtinae Amicis nostris carissimis. Nobiles Viri, et Amici nostri carissimis. Post salutem placuit Altissimo, quod die Lunae XXVII praesentis mensis firmaretur pax inter DD. nostrum Papam, et Joannem, et Nicolaum de Columna, praecedentibus capitulis et firmatis manu publica. Quapropter id vestrae notificatur Nobilitati, ut una nobiscum exhilarati gratiza referatis et praeconia Altissimo Creatori, a quo cuncta procedunt bona, parati semper ad vestra grata. Script. Romae XXIX Januari, JX. Ind.

sto dello anno 1406., e nel di 6. del susseguente Decembre Innocenzo VIH passò a miglior vita, e fu eletto in suo luogo Gregorio XII.

24. Nell'anno 1407. questo Papa dovette allontanarsi da Roma, e andare in Savona per affari importanti della Chiesa . Allora il furbo, ed ambizioso Re Ladislao, mettendo in non cale il testè concluso Trattato, trovò nell' assenza del Principe una occasione propizia, onde eseguire il suo vecchio disegno d' impadronirsi di quella Capitale. Per lo che nel mese di Aprile del 1408., scortato da un potente esercito, ed assistito dalla fazione de Colonnesi, si presentò sotto le di lei mura, e nel giorno 25. del mese medesimo vi entrò senza trovare alenna resistenza. La presa di Roma portò seco la cessione spontanea di altre Città dello Stato; ma Tivoli si mantenne fedele al suo legittimo Sovrano, e perciò quel Re rivolse subito il suo pensiere a sottometterla colla forza, e collo spavento; ma, a riserva di qualche guasto recato al suo territorio, null'altro potè ricavare, per cui portò altrove i suoi progetti ambiziosi .

a5. Intanto nel di a5. del mese di Marzo dell'anno 1400, adunossi in Pisa quella famosa Assemblea, nella quale, essendo stato deposto il Papa Gregorio XII, e lo Antipapa Benedetto, si venne alla elezione di Alessandro V. Poco amico del Re Ladislao questo Pontefice lo fece processare, dichiarando legittimo

Re di Napoli Ludovico Dnca d'Angiò, il quale nel di 1. di Ottobre dell'anno medesimo ginuse in Roma, accompagnato dal suo esercito, e dalle milizie del Cardinal Ealdassare Cossa Legato, che, essendo morto il predetto Alessandro V. nel di 3. Maggio del 1410, fu inalzato alla Sede Pontificia nel giorno 27 del mese medesimo, col nome di Giovanni XXIII.

26. Se fede prestar si dovesse al racconto del Muratori , Paolo Orsini , e Malatesta Capitano de' Fiorentini, che militavano per il detto Pana, avrebbero nel prefato anno 1410, ridotto alla sua obbedienza la Città di Tivoli (1). Ma deve essere corso equivoco nella Cronaca, che egli cita, e da cui si fatta notizia desunse, giacchè tutti gli Storici patri affermano non solo, che i Tiburtini erano in pace con Giovanni XXIII. ma eziandio che gli fecero il dono di trecento ducati forse per concorrere alle spese della guerra (2). E' peraltro probabile, che nella confusione di cose, avvenute nella elezione di Alessandro V , fossero quelli attaccati al partito di Gregorio XII, fino alla convocazione del Concilio Pisano, e alla nuova elezione del sudetto Giovanni XXIII: Imperciocche assicura il lodato Ansaloni di aver egli osservato un istromento stipolato in Anticoli Corrado colla data dei 15. Ottobre 1409. enunciando gli anni del Pontificato del ridet-

<sup>(1)</sup> Murat. Annal. all' an. 1410.

<sup>(2)</sup> Nicod. loc. cit. cap. 27.

to Papa Gregorio XII., e non quelli di Alessandro V(1).

27. Fra gl'Istromenti del Secolo XV., che si conservano nello Archivio di Tivoli trovasi il Testamento di Matteuccio Massi Signore della Scarpa, e di Castel del Lago, fatto li 20. Agosto 1410. (2) Questo Cittadino Tiburtino aveva per moglie Saulina figlia di Angelo Oddone, parimente di Tivoli, colla quale procreò Francesco istituito erede, e Maria, che sposò Orsello di Orso degli Orsini, probabilmente Signore di Licenza, e Roccagiovane. Esceutore della sua volontà è nominato in detto Testamento Giovanni Orsini Conte di Tagliacozzo, e Rainulfo della Colonna. Da tuttociò è facile a comprendersi quanto chiara fosse e specchiata la nobilità di questa famiglia Tiburtina.

28. Dopo una segnalata vittoria da Ludovico d'Angiò riportata sopra il Re Ladislao, pareva che questi inclinasse alla pace. Fu infatti firmata col Papa Giovanni XXIII. ai 15. del mese di Giugno del 1412., ma nel mese di Febrajo del susseguente anno 1413. invase improvisamente la Marca, meditando ancora di sorprendere Roma. A questa notizia dispiacente se svegliossi il Papa Giovanni, ed eccitò i Romani ad opporsi al nemico comune, i Tiburtini, fra tutti i Popoli contermini, diedero noni equivoci argomenti della più decisa

<sup>(1)</sup> Ansaloni loc. cit. sec. XV.

<sup>(2)</sup> Per acta Nicolai Marcutii fol. 87.

adesione al Pontefice, ed alla S. Sede. Ladislao ordinò, che una partita delle sue truppe calasse dalle montagne degli Abruzzi per invadere
la Campagna. Penetrato questo Piano dai Magistrati di Tivoli, furono nominati all'istante
sedici Capitani, e destinati a custodire con
forti distaccamenti i posti più importanti del
territorio. Quindi per ascrescere le fortificazioni della Città, furono scavate delle fosse
profonde dalla porta del Colle fino all'altra
di S. Ciovanni, risarcite le mura dalla parte
del fiume, ed eseguite altre precauzioni di
pubblica sicurezza per sostenere, quando fosse stato di bisogno, uno assedio (1).

a9. Mentre si trovavano in questo stato gli affari di Tivoli, giunse un avviso, che Ricciardo della Molara ribelle del Papa, ed emissario del Re Ladislao, dopo aver fatte delle scorrerie nel Viterbese, marciava alla volta dello Agro Tiburtino per depredarlo. I Tiburtini però non aspettarono, che fossero le loro proprietà dan neggiate, e il loro territorio violato. Cli si fecero incontro prima che in questo mettesse il piede, lo attaccarono con ordine e intrepidezza, disfecero le sue millzie, e lo costrinsero ad una fuga precipitossa (a).

30. Contemporaneamente un altro Generale

<sup>(1)</sup> Nicod. loc. cit.

<sup>(2)</sup> Nicod, loc. cit.

della stessa qualità del sopradetto Ricciardo, chiamato Andrea di Tonno, nomo carico di delitti, calò dall' Abruzzo con disegno di attaccare direttamente il distretto di Tivoli , ma il successo fu peggiore di quello del suo Collega. I Tiburtini prevennero i suoi movimenti . lo raggiunsero disfecero le sue genti . ed egli stesso fu fatto prigioniero, e condotto in Tivoli, ove si tenne strettamente custodito. Il Conte di Carrara Governatore dei due Abruzzi pel Re di Napoli, cui sommamente rincrebbe la perdita di questo buon mobile, scrisse replicate lettere chiedendone la liberazione, ma nulla ottenne, giacche prima di mettere in libertà un uomo così facinoroso si volle dai nostri Magistrati attendere lo esito della guerra (1).

31. Il Re Ladislao, cui non erano sconosciuti i prenarrati avvenimenti, deliberò di portarsi egli stesso in persona in queste parti, per espugnare la Città di Tivoli, contro la quale si erano cotanto le sue armi disonorate. Fatti consapevoli i Tiburtini de'suoi progetti, ne prevennero sollecitamente Giacomo Orsini Conte di Tagliacozzo loro alleato, non che i Conservatori del Senato Romano, e lo stesso Papa, da cui ottennero un rinforzo di truppe. Si spedi quindi a reclutar genti negli Stati del predetto Giacomo Orsini, ne'Castelli di Montorio, Rocca Selec,

<sup>(1)</sup> Nicod- loc, cit.

Rocca Sinibalda, ed altri, tributari di Tivoli (1), e si formò un corpo di armata di quattromila soldati di fanteria, e cinquecento di cavalleria. Si accrebbe la guarnigione de' Forti, e si muni validamente la Torre del Pontelucano, ove fu collocata una grossa bombarda, istromento militare piuttosto raro in que tempi (2).

32. Disposte le cose e dentro e fuori del-

Infrascripta sunt Castra censuaria Comitatus

Civitatis Tiburis

| tatis Tiburis                   |
|---------------------------------|
| Castrum Scarpae ) Lib: V.       |
| Castrum Laci ) LID: V.          |
| Castrum Rubiani                 |
| Castrum Rubianelli ) Lib. V.    |
| Castrum Arsuli Lib. II. sol. X. |
| Castrum Vallisfrigidae) Lib. V. |
| Castrum Portici                 |
| Castrum Vivarii                 |
| Castrum Petesciae ) Lib. V.     |
| Castrum Montorii                |
| Castrum Collis alti Lib. VIII.  |
| Castrum Burgarecte ) .          |
| Castrum Prete fortis ) Lib. VI. |
| Castrum Screye )                |
| Castrum Prete vallis ) Lib. VI. |
| Castrum Rocche salcis) LID. VI. |
| 2) Nicod. loc. cit. cap. 27.    |
|                                 |

<sup>(1)</sup> Nello Statuto di Tivoli lib. 2. pag. 24. ter. esiste la nota di tutti i Castelli, che sono tributarj di Tivoli, e si dice in esso così:

la Città con si bell'ordine, e troyandosi le truppe, e i cittadini dal migliore spirito animati, giunge lo infausto annunzio, che Roma trovavasi in una pericolosa insurrezione, e che il Popolo Romano, malcontento dello attuale Coverno, inclinava a ricevere il Re Ladislao senza resistenza. Successivamente una Staffetta , ai nostri Magistrati da Andrea Teutonico spedita , fa conoscere , che quella Capitale era stata occupata dall' armata Napoletana, che il Papa erasi appena potuto colla fuga salvare, e che il Popolo era restato del tutto indifferente . Nel giorno appresso Nicodemo Nicodemi Sanseverinate (1), nomo eloquente, e fornito dell'arte di persuadere, presentò ai medesimi Magistrati una lettera di Nicolo di Tiano Generale di Armata, a cui Ladislao aveva affidato la spedizione di Tivoli. Avendo questi una grande stima del popolo Tiburtino, e conoscendone altresì le risorse, e la forza, non volle trattare con esso militarmente, ad onta che questo fosse stato il suo scopo primiero, ma si adoprò a ricercare colle buone la sua amicizia. Il tenore della predetta lettera scritta collo stile di quel tempo, che ci fu dallo Storico Nicodemi conser-

<sup>(1)</sup> E' molto verosimile, che questo Nicodemo Nicodemi sia stato lo stipite della famiglia Nicodemi di Tivoli, donde quindi derivo Marc'Antonio Nicodemi la Starica.

vata, è come siegue., Credemo che siate " accertati, come per la grazia di Dio, e la " virtà, e fortezza della Maestà del Re, je-, ri per forza rompemmo le mura di Roma , in più parti, e demmo battaglia in ciascun " Rione . Roma fu pigliata, e data lihera e " assoluta Signoria alla predetta Maestà; el " Papa si fuggi con tutti Cardinali, e suoi ", Cortegiani, alli quali fu data la caccia. , Dalla gente delle armi furono pigliati quat-, tro Cardinali , e dovete essere certi questo " non è venuto senza gran giustizia da Dio . " il quale retribuisce le grazie , e le disgra-, zie secondo li meriti , che altrui commet-" te: e pertanto essendo tennero dello Sta-" to vostro, e del vostro Comune, come voi " sapete, che sempre sono stato, e sarò; vi " prego, e vi ricordo che con pace vostra, " e per propria tranquillită acconciate li fat-, ti vostri . Perocche seguendo l'amicizia , e , li comandamenti della Maestà del Re, e lo , stile de' vostri padri Romani . voi non po-" tete errare, e de sopra questa sentenza pi-" gliate sigurtà de me, e mandate Buccio " Manni, o altri che a voi piacerà, perchè " farò cosa che a voi sarà salute e tranquillità " propria , altramente facendo , scietis quod " scribitur : ira Regis nuncium mortis . Sapien-" tibus pauca. IX. Junii Romae MCCCCXIII. , Nicolaus de Diano miles vester .. (1).

<sup>(1)</sup> Nicod. lib. 5. cap. 27. Tom.III.

33. Letta in una generale Adunanza del Popolo, non fece questa lettera alcuna impressione contraria alle già prese determinazioni . Malgrado le belle parole, ed anche gli spauracchi di chi l'aveva scritta, i Cittadini parvero ancora decisi a difendere la libertà della Patria, e la causa troppo giusta del loro Sovrano a costo di qualunque sacrificio. Ma il sudetto Nicodemo Nicodemi, che si trovava presente al Consiglio, avendo dimandata la parola, per poter prevalere sul partito della guerra, recito un discorso giudizioso, ed eloquente. ,, La grata rimembranza de' padri vo-" stri ( dice egli ), lo affetto degl' Imperado-" ri Federigi verso di voi l'amicizia del Re , Carlo padre di Ladislao, il decoro della vo-" stra Città, la elevatezza denl'animi vostri. " e la fertilità del vostro suolo, nobilissimi " Cittadini di Tivoli, mossero talmente lo ani-", mo del Monarca di Napoli, che non già a ,, debellarvi colle armi s'indusse, ma volle , per mezzo di un semplice Dispaccio de' vo-" stri interessi trattare . Voi già sentiste il ", sno tenore pieno di regia umanità. Egli non ., attese lo arrivo de'vostri Ambasciadori che " meritamente dovevate inviargli, ma vi pre-.. venne co'suoi caratteri . accennandovi il , sentiero per farvi godere della sua grazia . " Dalla lettura di quelli ben conoscere dove-" ste, che egli non aspira a saziarsi del vostro , sangue, e delle vostre sostanze, ma che .. brama avidamente la vostra salvezza, il

", vostro benessere, e la vostra tranquillità. " Non vi sforza a prestargli obbedienza; ma , vi esorta a vivere con esso lui amichevol-, mente. Avvicinatevi pertanto a questo buon , Re , e vedrete in esso alla somma Maestà ,, unita una somma benignità, dolcezza, e af-" fabilità , e vi chiamerete ben fortunati se , , potendo procacciarvi il suo favore, porre-" te in salvo i vostri beni, le vostre case, " i vostri tempi, il vostro onore, e la vostra ,, libertà. Se poi metterete in non cale tanta " generosità, e se dalla immagine del vostro " antico orgoglio sedotti, crederete di resi-,, stergli , aspettatevi pure la perdita di tut-, ti i vostri possedimenti. Ed infatti come " potreste un tale disastro schivare, quando , osaste voi soli di opporvi ad un Conquista-" tore di amplissime provincie, e di regni, , ed a cui il sommo Datore di ogni bene sot-", topose pocanzi la stessa Roma delle Città " Regina ? Forse confidate nel valore, e nel " numero de' vostri soldati? Confesso, che è .. celebre e rinomato il loro valore, ma in " questo non sono inferiori le milizie del mio .. Re . Esse fornite sono di robustezza di mem-,, bra, di grande coraggio, di esperienza nell' " arte delle battaglie, e piene di ardire per le ., molte vittorie finora riportate . Qual paragone ,, vi ha poi fra la piccola vostra armata, ed .. il poderoso esercito di Ladislao? Forse spe-" rate di allontanare la vostra ruina col soc-" corso delle fosse, che circondano le vostre

.. mura? Ma lo intervallo di una sola notte " basterà per renderle inutili , riempiendole-,, dei tronchi degli olivi, che dalle vostre col-.. line saranno divelti . Forse confidate nel soc-,, corso del Papa? Egli però ha già provedu-" to alla sua salvezza colla fuga, e Paolo Orsi-, ni Generale delle sue truppe é stato fat-" to prigioniero nel Piceno. Forse nello aju-" to de'Fiorentini, che appena possono se stes-" si difendere? Finalmente credete, che possa " distogliere lo assedio della vostra Città il ,, progetto del Duca d'Angiò di ricuperare il " Regno di Napoli? Ma esso troppo paventa le " armate vittoriose del Re Ladislao : e prima , che possa presentarsi a vostra difesa in que-, ste contrade, i vostri interessi alla ultima " desolazione saranno ridotti. Date quinci uno " sguardo intorno a voi. Da ogni parte siete " circondati dalle armi del principe mio Re. " All' oriente vi sovrasta lo Abruzzo; all' " occaso avete Roma già al suo impero sog-., getta ; e agl'altri lati i Borghi , ed i Ca-.. stelli de' Colonnesi snoi partigiani . Accom .. gliete adunque con felicissimi anspici il no-.. stro Monarca . Inviate Buccio Manni , o al-.. tro Cittadino di prudenza fornito a Nicco-.. lo di Tiano vostro amico, e Senatore già da Sua Maestà nominato, e colla sua me-, diazione acquisterete la grazia del Principe, che già vi ha procurata Lorenzo Co" lonna, e siate certi, che otterrete tutto ciò, " che sarete per dimandare " (1).

34. Il discorso del Nicodemi diede luogo a mature riflessioni, e spense quello entusiasmo guerriero, che la maggioranza de'Consiglieri animava . Si ponderò che, il cimentare la potenza, e le forze del Re Ladislao, poteva recare immensi danni alla Patria; essere impossibile qualunque soccorso dal Papa , o dal Duca d'Angiò, perchè il primo era in fuga, ed il secondo aveva abbandonata l' Italia; Sforza Generale Pontificio essere passato al nemico; e poco potersi riposare sulla fedeltà di Paolo Orsini . Questi politici riflessi determinarono lo animo de' Rappresentanti del Popolo Tiburtino a doversi accomodare alle circostanze de' tempi ; e perciò immediatamente Buccio Manni , Matteo Toccio Ilperini , e Giovanni Petrarca con altri ragguardevoli Cittadini, muniti delle necessarie plenipotenze, furono mandati a traftar la pace, la quale venne conclasa cogli articoli seguenti .

n. Il Re Ladislao, i suoi Generali, Al-,, leati, e Sudditi dimenticheranno ogni offe-,, sa, che dal Tiburtini avessero ricevuta.

", 2. L'alleanza, che i Romani, e il Papa ave-", vano co'Tiburtini, continuera col Re di Na-", poli.

" 3. Il Re di Napoli difenderà da ogni me-" mico Tivoli, e i suoi abitanti.

<sup>(1)</sup> Nicod. loc. cit.

- " 4. I Tiburtini si governeranno colle au-", tiche loro leggi, e saranno confederati, " amici, e obbedienti al Re.
- " 5. Le Regie truppe non entreranno arma-" te nella Città di Tivoli.
- ", 6. Il Re nominerà il Conte, o Governa-", tore, e gli altri Magistrati di Tivoli col con-", senso del Popolo.
- ", 7. I Tibuttini pagheranno a favore del ", Re quel Censo, che pagavano al Papa, e al ", Senato Romano.
- ,, 8. I Tiburtini licenzieranno le truppe ,, estere, ne potranno muover guerra ad al-,, cuno senza il permesso del Re.
- "9. Ritireranno i presidi collocati ne' mon-"ti, sulle strade, e sui ponti, che ssranno "consegnati alle truppe Regie; potranno pe-"rò custodire la loro Città colle proprie mi-"lizie, (t).
- (1) Cli articoli di questa pace sono degni di attenzione, perchè formati sullo stile delle Leggi delle dodici Tavole. Ecco come si leggono nel Nicodemi loc. cit.

Rex, ejusque militum ductores, asseclae, subditi, et milites ipsi Tiburtinos omnium injuriarum, omni earum memoria prorsus deleta, absolvunto.

П

Jus, foedusq. quod Pontifex, Romanique cum Tiburtibus habebant, a Rege continuator.

#### 111

Rex Tibur, Tiburtesq. ab omni hoste tutator.

#### ΙV

Tiburtes suis antiquis Legibus utantor.

Regi foeder ati, amici, obedientes, praestoque sunto.

#### VI

Regis milites Tibur armati non ingrediuntor.

## VII ·

Rex Comitem, seu Cubernatorem Tiburtibus, atque Tiburis Magistratus, suo arbitratu, Concilio tamen libenti, creato. VIII

Tiburtes vectigal, quod Datam appellant, Romanis, vectigal Salis, quod Pontifiéi exhibebant, Regi tribuito.

## IX

Milites externos dimittunto, bellum nemini, Rege inscio, movento.

#### A

Praesidia montium, itinerum, pontiumque solvunto; ea Regi tuenda tradunto: Civitatem Tiburtem suis militibus custodiunto.

## ΧI

Regi, Regisque Legato regia in Causa obediunto. data da Tiburtini una scrupolosa esecuzione, il Re Ladislao nominò per Conte, e Governatore di Tivoli Antonio da Reggio nomo savio, e di molta esperienza per altri Governi lo-devolmente amministrati. Fu eletto per Capomilizia Toccio Ilperini, ed Angelo di Mastro Giovanni Capitano della civica milizia (1).

36. Il Governo di un Principe novello, per effetto della novità, ordinariamente incontrar suole il genio de' sudditi. I Tiburtini al contrario ebbero ben tosto a pentirsi dell'omaggio al Re di Napoli prestato. Voleva questi opprimere gli Orsini, e spogliarli della Contea di Tagliacozzo. Ordino adunque a quelli con Dispaccio dei 6. Giugno 1413. di unire le loro forze a questa spedizione. " Perchè " Rosso dall' Aquila ( scrive il Re ) destina-, to alla ricupera delle Terre, Castelli , ed " altri luoghi della Contea di Tagliacozzo, possa più comodamente compierne la ridu-" zione alla nostra obbedienza, ricerchiamo " la vostra amicizia e divozione, ed esortia-, mo la vostra fedeltà, ordinandovi-espres-, samente che, a richiesta del detto Rosso, " o di chi per esso, procuriate di unifor-" marvi a tuttocio, che i nostri interessi, e " il nostro decoro concerne, ed eseguire quan-, to quello vi ordinerà in nostro nome ; sic-

<sup>(1)</sup> Nicod. loc. cit. Giustiniani Covernat. di Tivoli pag. 102.

", chè colla vostra pronta obbedienza potremo, e voi, e la vostra amicizia commendare (1).

37. Il tenore di questa lettera gettò in un grande imbarazzo lo animo de' Tiburtini, giacchè essendo in attuale alleanza col Conte di Tagliacozzo, la loro probità, e buona fede

Ladislaus rex Ungariae, Hierusalem, Sici-

Nobiles et prudentes Viri, et devoti amici, sideles, dilecti.

Russus de Aquila Caporalis, et Caballarius, et fidelis noster Commissarius per nostram Curiam deputatus circa recuperationem Terrarum, Castrorum , locorum omnium Comitatus Taliacotii, ipsorumque reductionem ad nostram obedientiam, atque fidem commissam sibi per Nos ut commodius exequi valeat et complere, amicitiam et devotionem vestram requirimus, et hortamur vestram fidelitatem; nihilominus injungentes expresse quatenus ad requisitionem dieti Russi, vel alterius sua parte, sibi in omnibus ad honorem et utilitatem nostram curetis intendere, et exequi, quae vobis nostra parte dixerit injungenda, ut vos et vestram amicitiam de obedientiae promptitudine commendare possimus. Datum Romae apud S. Petrum sub parvo nostro Sigillo die XVI. Junii 6. Ind. MCCCCXIII. Vester Ladislaus Rex manu propr.

<sup>(1)</sup> Nicod.loc.cit. Nobilibus et prudentibus Viris Comunitatis, Capitimilitiae, et Communi Tiburis devotis amicis, et fidelibus nostris dilectis.

non poteva determinarsi a portare contro di esso le armi. Si fece tantosto conoscere a quel Re siffatto motivo, e si pregò in forza di esso ad accordar loro uno stato di neutralità, sebbene si esibissero pronti a permettere il passaggio delle sue truppe pel loro territorio.

33. Piccato per questa renitenza, malvolentieri accolse Ladislao le rimostranze della Città di Tivoli, benchè sulla giustizia fondate . Si lagno della condotta de' suoi abitanti, sospettò della loro fedeltà; si espresse di voler costruire in essa Città una fortezza per tenere in soggezione il popolo, e che perciò si sarebbe ivi quantoprima personalmente trasferito, ma non mantenne la sua parola; invece di venire in Tivoli , nel di 1. Luglio dello anno medesimo, se ne ando alla volta di Napoli , ove peraltro si fece seguire da vari Gentiluomini Tiburtini , che trovavansi nella sua Corte a patrocinare gl'interessi della Patria relativi alla sopraccennata circostanza . i quali, appena giunto in quella Capitale, fece porre in arresto. Furono dopo qualche tempo rimandati alle loro case, ma previo lo shorso di racguardevoli somme. Impose alla Città una contribuzione così pesante, che ogni cano di famiglia fosse cittadino o domiciliato, fu costretto a pagare undici Ducati. Que' Cittadini poi, che più apertamente erano agli Orsini aderenti, furono spogliati de'loro beni, ed applicati a vantaggio di coloro, i quali seguivano il partito Regio. Tutto ciò non bastò ad appagare il risentimento, e lo sdegno di quel Principe crudele.

39. Distruggendo lo antico sistema giudiziario, e amministrativo, cominciò a disporre arbitrariamente de' pubblici uffici, che solevano conferirsi co' suffragi del popolo, e li vende al miglior offerente di denaro senza considerazione di merito, e di persone. Permise a Niccolo, e Giovanni Colonna, l'uno Signore di Marino, e l'altro di Civita Lavinia, suoi decisi partigiani , di occupare la Torre , ed il passo di Pontelucano. Vi fu da quelli collocata una guarnigione di truppe così indisciplinate e rapaci, che tutto giorno recavano orribili vessazioni al territorio, ed ai passaggieri , quali vessazioni la Città non potendo vedere con indifferenza, ne promosse doglianze e reclami a Pietro Jurea Conte di Troja. Vicerè da Ladislao costituito; ma parlavasi ai sordi; buone parole, e fatti contrari. Allora si deliberò dal popolo Tiburtino di riparare a si fatti disordini co' propri mezzi di difesa (1).

40. Si costrui un poute di legno sullo Aniene, e si mise in attività tutta la milizia Urbana; col primo, che fu munito ancora di un corpo di trnppe, si somministrò ai passaggieri il mezzo di poter deviare dal predetto Pontelucano, e procedere con sicurezza il le-

<sup>(1)</sup> Nicod. loc. cit.

64 ro visggio; e colla seconda non solo si oppose un ostacolo ai ladroneggi della prefata guarnigione de' Colonnesi, ma eziandio l'audacia, e le rapine si repressero de' soldati Napoletani, che sortendo da Roma, si spingevano ad infestare le nostre campagne (1). Ma finalmente la morte colla sua falce inesorabile venne a recidere il filo degli ambizio-si disegni di quel Monarca, ed a liberare i Tiburtini da tante molestie. Egli mori in Napoli li 6, del mese di Agosto 1414, nel fiore degl'anni, e senza prole. Gli successe nel trono la sua sorella, che fu chiamata Giovanna II. (2).

Fine del Libro XIII.

<sup>(1)</sup> Nicod. loc. cit.

<sup>(2)</sup> Anton. Pier. in Diar. Rer. Ital. tom. 24. pag. 1048. Nicod. loc. cit.

# STORIA DI TIVOLI

## LIBROXIV.

1. Lia notizia della morte di Ladislao giunta quanto meno si aspettava, ricolmò di gioja i Tiburtini in generale; ma siccome anche i Tiranni hanno i loro fautori, così si trovò in Tivoli chi credette di sostenere il partito, e di rianimare la estinta potenza di quello. Troppo rincresceva a diversi Cittadini di vedersi spogliati de' beni . e degli onori . che ; durante il suo governo, erano stati loro conferiti e perció facevano tutti gli sforzi perchè non si venisse ad alcuna innovazione, e perchè si prestasse giuramento alla predetta Regina Giovanna , quantunque la parte più sensata degli abitanti, e delle famiglie più ragguardevoli opinasse pel ristabilimento dello antico regime. Si fatta opposizione d'idee riscaldò così pericolosamente i due partiti, che poco mancò, che non si corresse alle armi da una parte e dall'altra, e che il sangue cittadino non bagnasse le vie della città (1).

2. Per sedare la minacciante insurrezione si spedi in Tivoli dal Governo di Roma, in qualità di Conte, Niccolò Porcio, Romano

<sup>(1)</sup> Nicod. lec. cit.

di semma riputazione. Facendo uso di prudenza, di dolcezza, e nel tempo stesso di na rigore moderato, confermò questi provisoriamente tutti gl' impiegati, e gl' impieghi da Ladislao destinati. Quindi, avendo conosciuto, che la confisca de' beni era stato il solo effetto dell' odio di quel Re contro que' cittadini, che non avevano voluto uniformarsi ai suoi voleri, ordino, che detti beni fossero restituiti agli antichi proprietari . Volle inoltre, che a quanto era stato involato dalla militare licenza, si fosse supplito col prodotto delle pubbliche rendite. Queste, ed altre misure, stabilite con saviezza, ed eseguite con vigore, ricomposero gli animi, e ridonarono la calma alla Città.

3. Dopo ciò si pensò a ricuperare la fortezza di Pontelucano, che si occupava tuttora dai Colounesi, e si ottenne lo intento senza pnuto compromettere la pubblica sicurezza. Imperciocche il disinteresse, e lo attaccamento alla Patria di due cittadini, uno della famiglia Brigante, e l'altro della famiglia Fornari, operarono in modo che, mediante lo sborso da essi fatto di 500. fiorini di oro, tornò quel posto importante in potere della Città con piacere inesprimibile de' Sabini, Equicoli, Marsi, ed altri popoli contermini al Tiburtino distretto (1).

<sup>(1)</sup> Nicod. loc. cit.

4. Ristabilite così le cose interne, rivolsero i Tiburtini le loro cure a vendicare gli affronti ricevuti durante i torbidi della invasione del Re Ladislao. Bonifacio Gaetani Signore della Sgurgola nello Anagnino, e Orse degli Orsini Padrone di Nerola in Sabina, avevano osato di spingersi con truppe nel nostro territorio, e depredarlo; e Francesco di Palombara Barone del Moricone aveva venduta la Rocchetta di Ceri al Signore di Rocca Massima acerrimo loro nemico. Fu intimata la guerra a tutti questi Principotti, ed affinché non accadesse una qualche pericolosa emulazione fra cittadini, perchè la Città era divisa in fazione, si deliberò di affidare il comando della spedizione a Giovanni Cenci Romano, guerriero di merito, ed esperto nel mestiere delle armi, col mensile appuntamento di 240. Ducati di oro, cui fu consegnato un corpo di cavalleria, ed altro d'infanteria. La cosa però fini senza spargimento di sangue, giacchè. essendosi fatto mediatore Alberino Conti , amicissimo de' Tiburtini , gli riusci di calmare il loro risentimento, e di agginstare le querele reciproche pacificamente (1).

5. Seguita la morte del Re Ladislao, il Papa Giovanni XXIII. avrebbe desiderato di tornare in Roma, onde riordinare gl'interessi temporali, e spirituali dello Stato; ma, costret-

<sup>(1)</sup> Nicod. loe. cit. del Re cap. 8. Murat. all' an. 1414.

to dalle imperiose circostanze de' tempi a doversi recare al celebre Concilio di Costauza, fu nel medesimo deposto dal Pontificato (1). Il ruinoso interregno, che quindi successe, siccome lasciava esposta Roma, e il dominio Ecclesiastico alle violenze de' piccoli Principi interni, ed alle avanie degli esteri, così molter rivoluzioni produsse.

6. Braccio Fortebraccio da Montone Perugino, nome famoso nel Secolo, di cui si parla, dopo essersi segnalato nella lega contro il Re Ladislao nello anno 1400, e negli anni susseguenti in differenti spedizioni in Romagna, e nel Bolognese, nell' anno 1416, avendo superato in una battaglia Carlo Malatesta Signore di Rimini, si rese padrone di Perugia sua patria, e di altre città di quella famiglia (2). Molto più oltre però pensava a dilatare i suoi progetti di conquista. Vedendo Roma senza Capo, e lacerata dai partiti, si cacciò in testa di potersene impadronire, tanto più che aveva nello interno delle segrete intelligenze, che gli facevano presagire un esito vantaggioso. Calò pertanto nella Campagna Romana verso la metà del mese di Aprile 1417. e, secondo la tattica degl' altri Conquistatori prima di marciare alla volta di quella Ca-

<sup>(1)</sup> Labbe Concil. tom. XII. in Append. Murat. all' an. 1415.

<sup>(2)</sup> Jo. Ant. Campanus in vita Brachii de Montone.

pitale, diresse i suoi movimenti sopra Tivoli.
Volendo tentare la fedeltà de Tibuttini, spedi
nella Città dicuni suoi Emissarj, i quali esortarono i Cittadini a riconoscere la superiorità
delle forze di Braccio, ed a sperare dalla sua
riconoscenza le più larghe ricompense, se gli
avessero senza opposizione aperte le porte.

7. Era in quel tempo alla testa della Magistratura Antonio Carsoli . Per deliberare su di un oggetto così importante, e spinoso fu dal medesimo convocata una generale Adunanza del popolo, nella quale fu proposto se dovessero abbracciarsi, o rigettarsi le proposizioni di Braccio. Tra i molti, che variamente opinarono Lartolomeo Falasconi Petrucci, cittadino, che godeva una somma riputazione, avendo dimandato la parola, parlò così: " Non posso, miei cari Concittadini, non rattristarmi altamente per la funesta situazione de' .. tempi in cui ci troviamo. Distrutto un Ti-., ranno, ne sorge un' altro più baldanzoso e .. feroce . Fini poc' anzi di molestarci il Re , Ladislao , ed ora viene in campo il famoso .. Braccio . Si è avvicinato alle nostre mura . "e ci reca un qualche timore; ma, a mio " avviso, maggiore spavento colla dolcezza , delle sue parole sembra recarci. Mentre si " vanta premuroso della nostra amicizia, e " della nostra libertà , ci esorta ad aprirgli le ., porte, a riceverlo nelle nostre mura, e ad assoggettarci in conseguenza alla sua tiran-.. nia. Ma il costume di tali Conquistatori è Tom.III.

, di parlare con parole melliflue, mentre ten-" gono impugnata la spada per uccidere, per " violare i diritti più sacrosanti, e per regna-" re sulla ruina de' vincoli dell' amicizia. Noi , adunque su noi stessi vegliar dobbiamo som-, mamente per non farci sorprendere dalle se-" ducenti offerte del detto Braccio; e come , mai infatti riposar potremo sulla sua fede, , quando non ebbe rossore di assediare, es-" pugnare, e soggiogare la stessa sua Patria? . Quando non fn spaventato dal venerevole ,, aspetto della Religione, formando il disegno " di avvicinarsi alla oppressione della sua Se-.. de? E non fummo noi dalla condotta del Re , Ladislao bastantemente istruiti ? Sui primi , momenti parve , che questi volesse compor-" tarsi con noi da pastore amoroso, e poi " ci scarnificò barbaramente ; e se , per gra-, zia speciale dello altissimo Iddio, la morte , non lo avesse tolto dal mondo, ci avrebbe " come lupo divorati , Abbiamo forse già cann cellata la funesta rimembranza di quel tem-., po, in cui fu egli usurpatore del nostro Go. .. verno? Dovete ben rammentarvi, che per " difendere allora i prodotti de' nostri campi, " costretti fummo ad impiegare la forza con-,, tro il saccheggio de' suoi soldati , che come " crudelissimi nemici , tutte le nostre sostan-" ze depredarono. Ora però danni maggiori, " e vessazioni più affligenti temer dobbiamo " da questo novello Tiranno, e dal suo escreito " composto di sicari, di banditi, di nomini per-

" versi assuefatti a vivere di rapine, piutto-,, sto che di stipendio e che sieguono i suoi " passi ambiziosi , perche loro promette lo " spoglio delle Città. Ora se queste orde mal-.. vagge . e brutali entreranno nelle nostre " mura, posto in non cale ogni principio di " verecondia, e di pudore, penetreranno an-" cora nell' interno de' nostri focolari . E che ,, forse vi spaventa uno assedio? La Città è ., ben provista delle necessarie vettovaglie . " tutta la estensione del nostro Colle tra il " Poggio e Vesta è difesa dalla sua natural , posizione, e contiene orti, vigne, e selve , cedue . Non ci si possono intercettare le " acque, ne impedire lo esercizio degli edi-" fici frumentari. Le nostre greggi, e i no-" stri armenti già sono stati assicurati nelle " montagne ; e se ci mancheranno i viveri " " saranno pronti a somministrarcene i limitro-" fi Equicoli , Marsi , e Sabini , i quali , per , tema che . soccombendo noi . anch' essi non ", siano oppressi, giammai permetteranno, che .. ci sia preclusa la loro communicazione . " Daltronde dovete esser sicuri , che questo " assedio sara di corta durata. Il bravo Sfor-" za, Generale della Regina Giovanna, do-" vendo soccorrere la guarnigione della Roc-" ca Adriano, quantoprima giungerà col suo " esercito, e scaccerà dalle nostre campagne , le truppe nemiche. Sappiate inoltre, che " non vi ha città, o castello nel Patrimonio, ", e nella Umbria da Braccio occupato, che non

" tenti ogni momento di sottrarsi dal suo gio-.. go . Persistendo adunque con fermezza nella " risoluzione contraria alle pretensioni di quel-" lo, noi serberemo lo antico nome di magna-" nimità , e di grandezza con tanta lode da a, nostri Avi acquistato, ed a noi cogl' altri ., beni ereditari trasmesso. Che se poi per fu-., nesta disavventura accadesse, che sotto gli ., sforzi del formidabil nemico soccomber do-.. vessimo , la sua vittoria , e la nostra cadu-", ta non sarebbe senza enormi travagli, senza immensa strage de' snoi, senza essersi , pentito di aver soggiogato i Tiburtini , e " senza aver accresciuto nuovo splendore al-" la gloria nostra, giacche il morire per la . Patria è cosa dolce, e decorosa. Pericle re-" citò un magnifico elogio a que' Greci, che , perirono nell'Isola di Samo. L'Oratore di "Arpino lasciò scritto, che tempi, ed alta-" ri deggiono inalzarsi a que' Cittadini, che ., intrepidamente soccombono per la patria, e , che in cielo vi è un luogo distinto, in cui , riposano per sempre felici coloro, che ama-, no con zelo, conservano, ed accrescono il " decoro di quella. Noi per altro confidar dob-" biamo nella protezione del Dio dell'univer-.. so, a cui essendo appieno palese, che com-.. battiamo per la libertà del patrio suolo, .. per la salvezza delle nostre case, de' nostri " figli, e de' nostri genitori, pel decoro del " suo Santo Vicario, e per difesa della Sede .. Apostolica, non permetterà la nostra ruina, .. e farà scendere in nostro soccorso dal cie, lo sulla terra i Principi degli Apostoli, e 
, i nostri Santi Concittadini. Sicchè egli stes, so il nostro nemico verrà meritamente sot, toposto a que' danni, e a quelle vessazio, ni, fra le quali cerca inviluppare la città
, di Tivoli, e i suoi abitanti. Riponendo adunque nelle mani dello Altissimo tutta la no, stra fiducia, si allontanerà dal nostro capo
, la minacciosa procella, e, ricuperata quin, di la calma primiera, inni di gloria tesser
, potremo al suo nome onnipotente, (t).

8. Il discorso del Petrucci fece una profonda impressione nello animo di que' nostri Padri', che lo ascoltarono. Tutti si unirono al suo parere, e fu risoluto di difendersi a qualunque costo. E perchè le operazioni militari marciar potessero con maggior ordine, e rapidità, ne fu data la direzione ad un estero Capitano chiamato Bajamonte, il quale, secondato dalla unione e pazienza de' Cittadini, si disimpegnò egregiamente dal suo dovere.

Diraccio, quando vide sparite le sue speranze, deciso di prendere la Città, la cinse di assedio formale, battè le mura furiosamente, e tentò vari assalti, ma sempre inutilmente, che auzi gli assediati, facendo di tanto in tanto delle vigorose sortite, assalirono con tanto impeto il nemico, che quel famoso Braccio, il quale era stato il terrore di tante Città della Italia, stancato dalla ostinata resisten.

<sup>(1)</sup> Nicod, cap. 28. Del Re cap. 8.

za, e dalla fermezza de'. Tiburtini, fu costretto di notte tempo a sciogliere lo assedio; e ritirarsi vergognosamente dalle nostre campagne (1), e quindi qualche mese dopo auchen da Roma, di cui si era impadronito; essendone stato scacciato dal Contestabile Sorza, spedito in soccorso della S. Sede dalla prenarrata Ciovanna Regina di Napoli. Intanto giunse la notizia della elezione di Martino V. seguita in Costanza li 11. Novembre del detto anno 1417.

10. Due rispettabili Soggetti Tiburtini dell' Ordine de' Frati minori Conventuali, i' uno chiamato Antonio, e l'altro Niccolo, vivevano in quella età, pieni di virtà, e di meriti, ed il lustravano la loro Patria. Il novello Pontefice mominò il primo al Vescovado di Nizza, e scelse il secondo per suo proprio Cappellano; ma siccome questi era fornito di una grande attività in affari li più spinosi, nello fanno tata. fu decorato della carica di Nunzio Apostolico, e di Ricevitore generale di tutte le rendite della S. Sede in molteo Provincie loutanissime (a); e quindi nell' anno 1427, il Papa Marmetolia di carica di nun 1427, il Papa Marmetolia di nun 1427, il Papa Marmetolia di carica di nun 1427, il Papa Marmetolia di carica di nun 1427, il Papa Marmetolia di nun 1427, il Papa Marmetolia di nun 1427, il Papa Marmetolia di carica di nun 1427, il Papa Marmetolia di nun 1427, il Pap

<sup>(1)</sup> Nicod. loc. cit: Bajamontem militiae Magistrum dixerunt (i Trburtini). Hoc Ducc obsidionem fostiter pertulerunt, oppugnationes acriter repulerunt, atque extra aliquando prodeuntes, ita steenue pugnarunt, ut Brachius laboriosam obsidionem pertuesur, intempesta nocte obsidionem solvent.

<sup>(2)</sup> Casim. da Roma loc. cit. cap. 21.

tino lo nomino alla Sede Vescovile della sua patria. Il Nicodemi pare, che lo faccia nativo di Ciciliano, dicendo: Fratre Nicolao Jannesio e Siciliano Episcopo Tiburtino (1): da questa espressione però non deve inferirsi, che fosse realmente nato in quel Castello, allora feudo della casa Colonna, ma bensi orinndo dal medesimo.

11. Ridonato a Tivoli il suo Pastore, il Papa, che ne aveva una somma considerazione, nello anno appresso 1428. volle portarsi in quella Città presso di esso a passarvi la estate. Fu accolto con tutta la decenza, e, durante la sua dimora, non passò giorno, in cui non gli fossero dati sinceri argomenti di quella compiacenza, che la popolazione risentiva nel riteriori fa sue mura (2). Nello anno appresso 1449, o 1420, per beneficare ulteriormente il nostro Vescovo cittadino, il Papa lo decorò dell'amministrazione dei due Vescoyadi riuniti di Ostia, e Velletri, conforme rilevasi dalla Storia di Monsig. Alessandro Borgia., Essen, dosi rinnovate in questa Città (di Velletri), doi vinnovate in questa Città (di Velletri)

<sup>(1)</sup> Da questo. Vescovo, o pinttosso da qualche suo fratello provenne la famiglia Tiburtina de' Cesati. Il suo Casato originario era Iannesse, giacchà in uno Istromento dei 25. Ottobre. 1512. per gli Atti di Jacobo Cencl si legge: Bernardinus Cesari Sancti Jannesso de Tibure.

<sup>(2)</sup> Nicod. cap. 29. loc. cit.

, alcune fazioni tumultuarie di popolo (seri,, ve il Borgia) furono eletti duecento Conser,, vatori della pace alla presenza....di Nic,, colò Vescovo di Tivoli, allora Commissario
,, e Rettore del Vescovado di Ostia, e di Vel,, letri, e ciò fu nell'anno 1430., (1). Nello anno 1431. ai 20. del mese di Febraro Martino V. mori di apoplesia con sommo dispiacere de' Tiburtini, tanto per la memoria della
premura, che aveva per la loro Città, quanto
per le conseguenze, che si prevedeva da questo cangiamento doverne derivare.

12. Infatti Eugenio IV., che gli successe ai 3. di Marzo dell' anno medesimo, presentò all' istante un rovescio di governo, non infrequente, e quasi comune ne' Principati elettivi, in cui il successore porta alle volte sul trono massime diverse da quelle del suo predecessore. Egli si dichiarò manifestamente contrario ai Colonnesi, ed amico degli Orsini, ed il primo colpo della mutazione di scena si scaricò sul capo del postro Vescovo Niccolo. Supponendosi dal nuovo Papa, che questi conoscer potesse il luogo dei tesori da Martino V. lasciati , incarico Stefano Colonna di Sciarra , separato dagl' altri Colonnesi, di condurlo nella residenza Pontificia : Esegui egli subito la commissione, ma contro le istruzioni ricevute, ed in un modo scandaloso. Imperciocche nel di 15, del mese di Aprile , mentre il Ve-

<sup>(1)</sup> Stor. di Velletri lib. 9. Cap. XI.

scovo di Tivolistrovavasi in Roma), lo fece sorprendere nella propria abitazione da una squadra di soldati, e quasi-fosse reo di delitto capitale, lo fece; condurre legato per le vie di Roma; e quindi al cospetto del Papà (1). Malcontento questi oltremoda della condutta di Stefano, lo scaccio dalla sun presenza; dalla Corte, e dal suo servigio. Un fatto icosi clamoroso fece voltare la testa a quel Colonnese. Si rittro da Roma, alzo bandiera di ribelliones i uni cogli altri suoi purcati nemici del Papa, il fuoco delle opposte fazioni divampo furiosamente, e Roma fu bagnata di sangue cittadino. Respinti però i Colonnesi, ed umiliati, ai 2: di Settembre segui la prece (2).

13. Ad onta di questa, la mania dello spirito di partito, che quando si ridestava in Roma ne risentivano le sue scosse maligne le Cirtà confinanti, non resto spenta nella Città di Tivoli, ove disorganizzava l'ordine pubblico, e turbava la calma delle famiglie. Gli Orsini, ed i Colonnesi avevano ancho qui i loro partigiani. Gli Alberiai, più comunemente chiamati Ilperini jerano in quel tempo fantori dei primi, ed i Manni dei secondi. Col pretesto di sostenere la rispettiva fazione sfogavano le loro private inimicizie con reciproche offese;

<sup>(1)</sup> Platina in Eug. IV. Raynald ad un. 1431. Nicod. cap. 29.

<sup>(2)</sup> Raynald. loc. cit. Ciacconi in Eug. IV. Cecconi Stor. di Palestrina bib. 4. cap. 5.

ed omicidi frequenti. Che anzi giunse tant' oltre il pravo genio della vendetta che, non potendo sacrificare il nemico nella propria Città, aspettava una occasione, propizia di sorprenderlo fuori di essa, e segnatamente altorche per-avventura portavasi in Roma, e con colpo quanto proditorio, altrettanto sicuro lo stendeva sul suolo.

. 14. Per riparare a si grave delitto non solo ai Tiburtini comune; ma eziandio ad altri popoli suburbicari, ili Senato Romano ai 31. Decembre del passato anno 1431. emano una legge, nella quale si prescrivera, che se alcuno avesse necisolin Roma un suo concittadino, doveva soggiacere alla pena capitale; quante volte fosse caduto nelle mani della giustizia; se poi si cra colla fuga sottratto, veniva perpetuamente: bandito (1). Il Senato Romano, non ricordando per avventura il Trat-

<sup>(1)</sup> Il Nicodemi cap. 29. ci ha conservato il tenore di questa legge = Si quis Romae Civem suum interfecerit, copite, vel pace habita, (si captus fuerit) plectetur. Si non captus, perpetuo Urbe exulet. Fautores et pocna statutaria, et decennio exilio mulctentur, nec ante quinquennium poena componi, absolutiove concedi debeat. Huic parem luat, qui alicui faciei vulnus infligit, qui aures, aut nares abscindit = Datum Romae in Capitolio anno Domini 1431. die ultima Decembris.

tato con Tivoli stipolato mel 1259, fece pubblicare tal legge anche in questa Città, e pretendeva, che dovesse obbligare i suoi ahitanti, ed inserirsi nel Codice del patrio Statuto. Questo fatto richiamo tutta l'attenzione de Magistrati, e de Cittadini, si convoco una generale adunanza; si discusse con maturità il punto importante, ed avendo rimarcato, che le pretensioni del Senato predetto erano in opposizione cugli articoli del surriferito Trattato, si deliberò e rispose, che ano spettava ai Romani di dettare la legge ai Tibuttini (1).

15. Nulladimeno per fare conosceré, che anch' essì amavano di riogliere i disordini del giordo, le gli abusi introdotti, si deliberò contestualmente di compilare non una llegge soltanto, ma un libro di leggi e ed accreacere così il Codice della legislacione Municipala; Sirera già aprecedentemente notato, the il Codice dell' 1305. meritava riforma. Lo sviluppo maggiore della maliza a degl' nomini di la corruttela de costumi il risultato della malizagità del tempi, avevano respoldifettose quelle leggi sopratutto relative alla punisione del dell' litti è siochè su questa parte si istabili doversi aggirare il naovo travaglio, che fu affidasto a dicci Cittadini di attività e di talenti, de

<sup>(1)</sup> Nicod. cap. 28. lih. 5. Responsum est ? non Romanorum-ess Tiburtibus legerdare; se suas habere; sibi integrum esse eds simmutare; sac alias conderc.

di cognizioni legali forniti; il nome de quali non deve essere in questo luogo taciuto.

16. Giovanni Sebastiani favalla testa di questa onorevole commissione. La sua famiglia già godeva un titolo distinto nel rango delle famiglie Patrizie, ed i suoi meriti lo fecero scegliere in si fatta occasione per uno de' legislatori della sua Patria Giovanni de Grassi fu il secondo compilatore di questo nuovo Codice penale. Egli era già stato Giudice di Tivoli nell' anno 1423, e quindi per la sua grande perizia nella Giurisprudenza, fu decorate del nobile titolo di Avvocato Concistoriale (1). Andrea degli Avvocati, Angelo Tobaldi, Paoto Boccaccio , Jacobo di Borgo , Nardo Tuzi , Ciovanni Bossi , Buzio Silvestri , e Buzio Cettalancoras furono igli altri alla grand'operatimpiegati . !

17. Ultimato il lavoro nel di 9. del mese di Febraro del 143237 que Deputati Legislatori lo presentarono al pubblico Consiglio; es so consisteva in 1222 Capitoli, che formavano altrettane leggi distinte, modellate con una precisione degna de migliori. Giureconsulti: Il Corpo Minicipale, pe esaminò il temore con tutta, la maturità, ae riconobbe, la saviezza, ele sauzionò a voto uniforme, e decretò, che dovessero costruire il tergo libro del Codice Statutario (2). Tutti i buoni Gire

<sup>(1)</sup> Ansaloni loc. cit. Secol. XV.

<sup>(2)</sup> Statut. Tib. lib. 3.

tadini credettero che, per un'effetto di questa commendevole operazione, sarebbe ritornata la calma nella città, e nelle famiglie; ma essi non rifletterono, che le leggi non hanno la forza, ed il privilegio esclusivo d'incatenare le passioni degl'omnini, e non si accorsero, che il male aveva gettate troppo profonde le sue radici.

18. Foriera di tutti i disordini, che quindi si scaricarono sopra Tivoli, fu una terribile alluvione del fiume Aniene seguita nel medesimo anno 1432., che cagionò danni immensi, per riparare ai quali il pubblico Erario fu costretto a soggiacere a spese esorbitanti (1). Nulladimeno il furore delle opposte fazioni de' Cittadini era così violento, che la Città presentava un campo di battaglia . Difatti nello anno susseguente 1433. gli Orsini, partigiani del Papa Eugenio, formavano il partito dominante, il Conte di Tagliacozzo era alla testa delle civiche milizie, mentre i Colonnesi , assistiti dai Cittadini del loro partito , esuli ed emigrati dalla Patria, accampavano nelle vicinanze, ed avevano occupato il Forte di Pontelucano . Ciò rilevasi da un atto di concordia, che segui nel di 14. Maggio dello anno predetto fra il Cardinal Francesco Condulmieri nipote del Pontefice Regnante a nome di questo, e Lorenzo Colonna Signore di

<sup>(1)</sup> Marzi loc. cit. lib. 8.

Palestrina, în cui con articoli speciali si con-

- " r. Che i Colonnesi debbano consegnare in " mano di Sua Santità la Fortezza di Ponte-" lucano.
- " 2. Che il Conte di Tagliacozzo, e Rinaldo., Orsini con suo fratello debbano egualmente " consegnare al medesimo la Città di Tivoli, " la quale resterà sotto il suo dominio, e su ", di essa non dorranno quelli mai più fare " da padroni.

,, 3. Che tutti i Cittadini di Tivoli emi-,, grati possano ritornare in Patria al posses-,, so de'loro beni , e rimanervi pacifici e , sicuri.

". 4. Che a soli dieci di essi, per alcuni ". motivi, e riflessi, verrà dal Papa destina-". to un luogo, con patto però, che ancor ". questi debbano tornare al possesso de lo-". ro beni (1).

19. Questo Trattato, se pote ridonare un qualche principio di quiete a Tivoli, su peraltro più breve di una elettrica scintilla. Niccolò Fortebraccio detto della Stella, perché figlio di Stella sorella del famoso Braccio Perugino, di cui si è parlato, essendosi separato dal Papa Eugenio, si gettò, a guisa di masnadiero, nella Campagna Romana, e

<sup>(1)</sup> Cecconi Stor, di Palestrina lib. 4. cap. 8.

quindi occupati i ponti Molle, Mammolo, e Lucano si avvicino alle mura della nostra Città nel mese di Agosto. Se in questa fosse regnata quella! unione, e quel patriottismo, che qualche secolo prima aveva formato la sua forza, e il sno sostegno inutili sarebbero stati gli sforzi di questo ribelle, ed avrebbe incontrato la stessa avventura, a cui soggiacque lo zio nello anno 1417. Infatti nei primi giorni dello assedio, in cui non eransi ancora smascherati i traditeri della Patria. non solo non potè egli ritrarre alcun vantaggio, ma eziandio in nna ben combinata sortita fatta dagli assediati fu respinto, fugato, ed inseguito fino a Subjaco . Istruito però dalle segrete corrispondenze de'nemici dell'ordine pubblico, che la trama ordita era al suo compimento, retrocede da quel Castello, e torna a mettere il blocco alla Città. Non si sgomentano i buoni Cittadini allo aspetto di questo secondo cimento, raddoppiano la loro energia; e profittano di tutte le risorse per opporgli una valida resistenza. Che anzi avendo esauriti tutti i materiali per accrescere le fortificazioni, scoprono con immensa fatica, ma con poca religione, il tetto della Cattedrale, e ne staccano le grosse e lunghissime travi della navata di mezzo, di cui si valgono per formar barricate, e inalzar bastioni ne'siti più esposti agli assalti nemici (1). Ma che

<sup>(1)</sup> Nicod. loc. cit. cap. 29.

20. Erano associati allo esercito di Fortebraccio numerosi drappelli di fuorusciti Cittadini , seguaci de' Colonnesi , espulsi precedentemente dal partito preponderante degli Orsini, e loro fantori . Fra gli amici, e corrispondenti più fpriosi, che quelli avevano nello interno della Città, si contavano i Manni sopraindicati . Mentre pertanto le truppe nemiche prendevano delle disposizioni per dare un assalto, e a se tiravano tutta l'attenzione degli assediati, essi Manni co'loro aderenti si riuniscono in gran numero, prendono le armi, eccitano fra gli abitanti sollevazione, e tamulto; quiudi il Conte di Tagliacozzo comandante la guarnigione è assalito dai givoltosi, è respinto, e cacciato fuori delle mura: Intanto Fortebraccio, profittando della favorevole circostanza, dà uno assalto geperale, e s'impadronisce di Tivoli nel giorno 7. del mese di Ottobre dello anno 1433 (1).

21. Divenuta questa Città infelice preda de' vittoriosi nemici, videsi abbandonata al saccheggio, alla depredazione, alla violenza, ed alla sfrenatezza delle estere milizie di quel Generale. La ferocia poi, con cui i rivali partiti de' Cittadini si assalgono, e si distrug-

<sup>(1)</sup> Rainal. ad an. 1433. Murat. all an. 1433. Nicod. cap. 29. Bloud. Decad. 3. lib. 5.

gono, reca sommo orrore, e raccapriccio. Marco Antonio Coccio detto il Sabellico, il quade, nato in Vicovaro circa l'anno 1435, fresca avea la memorià di questo memorabile avvenimento (1), racconta, che i fuorusciti partitanti de' Colonnesi rientrati in Città in questa occasione sfogarono il furibondo loro astio nelle gnise le più disumane, e crudeli. Dopo essersi scagliati contro gli avversarj con dardi, spade, sassi, e morsi, giunsero a tale inumanità che, legate a molti delle fini al collo, li trascianrono per le vie le più sassose fino al ponte della caduta dell'Aniene, e quindi fra i vorticosi gorghi di questo fiume li precipitarono miseramente (2).

22. Occupata da Fortebraccio Tivoli nel modo sopradescritto, marciando sulle tracce della tattica di Totila, vi si fortico, e la fecce sua Piazza d'armi; quindi prosegni a molestare i Romani da tutte le parti. Allora il-Papa, per reprimere la sua nudacia, e le sue vessazioni, trattò con Francesco Sforza, il quale spedi immediatamente numerosi rinforzi a Micheletto Attendolo Generale della Chiesa. Si portò questi subito col suo esserci-

<sup>(1)</sup> Sabellic. lib. 2. Ennead. X.

Nicod. lec. cit. Imo fuerunt, qui eos humi stratos per salebrosas vias volutarunt, ad S. Mariae pontem distraxerunt, et per abruptos scopulos in Anienis voraginem crudeliter praecipitarunt.

to sotto le mura di Tivoli, ov'era in persona lo stesso Fortebraccio, e vi pose lo assedio. Un rovescio di cose ci si presenta in quest'altra circostanza ferale della Patria. Nel primo assedio i partigiani degli Orsini difendevano le mura, e i cittadini della fazione de'Colonnesi erano fuorusciti. Nel secondo questi sono nell'interno della Città, e quelli fuorusciti.

23. Lo Attendolo fa avvanzare con somma attività le operazioni militari, e mette in opera tutti i mezzi per impossessarsi della piazza, ma gli assediati si difendono ostinatamente, e da disperati. Che anzi per impedire i progressi dello assedio, e sconcertarne i lavori . Fortebraccio fa una vigorosa sortita, attacca battaglia co' Papalini, e sebbene è respinto con molta strage de' suoi , tuttavia lo Attendolo è costretto a proseguire lo assedio (1). Secondo il contesto della Storia aceaddero questi fatti ne' mesi di Marzo, e Aprile dello anno 1434. Intanto i Perugini, attizzati da Filippo Maria Visconti Duca di Milano nemico del Papa, spedirono in ajuto di Fortebraccio Niccolò Piccinino altro Capitano espertissimo di quei tempi, il quale nel mese di Maggio già si trovava nella Campagna di Roma. Alla comparsa di questa nuova armata, i Colonnesi eccitarono il Popolo Romano alla

<sup>(1)</sup> Nicod. loc. eit.

rivolta, ed il Papa fu assediato nella propria abitazione. Allora vedendo, che la sua situazione audava a rendersi pericolosa, lo Attendolo sciolse lo assedio di Tivoli, e si ritiro, il Papa fuggi da Roma, che restò in balía de' spoi nemici (1).

24. Troyandosi in questo stato le cose gl' infelici fuorusciti Tiburtini sopraccennati furono costretti ad aggirarsi quà e la raminghi lungi dalle patrie mura, e circondati da mille disagi. Se non che giunto in queste parti il gnerriero Giovanni Vitelleschi Vescovo di Recanati, ed un principe di casa Orsini, si rianimarono le loro speranze . Infatti Roma fu da questi ritolta al dispotismo de' nemici del Papa; quindi assaliti dapertutto i Colonnesi, fu il loro orgoglio represso. Successivamente quello intrepido Prelato attacco Antonio Pontadera genero di Grato Conti, il quale, avendo occupati tutti i ponti sullo Aniene, teneva Tivoli in ischiavitù, ed angustie. Nel di 8. Aprile 1436. si presentò il Vitelleschi colle sue genti nel territorio Tiburtino, e ricuperò la fortezza di Pontelucano. Ciò fatto si gettò colla rapidità del fulmine sopra gli Stati di Lorenzo Colonna, e dovunque fu dalla vittoria seguito (2).

<sup>(1)</sup> Raynald. ad an. 1434. Nicod. loc. cit. Insessura Diar. Rer. Ital. Tom. 3: part. 2. p.1125.

<sup>(2)</sup> Nicod. loc, cit. Murat. all'an. 1437. " E 2

25. In si terribile sconvolgimento , e nel furore di tante guerre, che allora desolavano le nostre contrade, non era possibile, che gl'interessi della Municipale amministrazione di Tivoli potessero marciare con passo regolare. Tutto doveva essere confusione, e disordine, e i debitori segnatamente, profittando delle circostanze, non adempivano ai loro doveri. Fra questi annoverar dobbiamo la Sublacense Abbadia. Da tempi antichissimi Tivoli godeva il diritto inconcusso di esigere a titolo di censo, o di canone dagli Abbati di Subjaco annualmente cento Trotte arrostite. ed undici soldi Papiensi, permutato in seguito in trenta libbre di cera. Vano è rintracciare la origine di questa prestazione dopo la perdita degli autentici documenti prodotti in Roma durante la questione, di cui andiamo a parlare. Il certo è, che detto pagamento doveva effettuarsi ai 10- di Agosto festa di S. I.orenzo Martire, e puntualmente adempirono quelli ai loro doveri fino al 1439. In questo anno essendo Abhate Commendatario Jacobo de Cardoni cominciò a desistere da tal pagamento; e quindi profittando delle cure guerriere, da cui erano i Tiburtini distratti, continnò ad essere moroso fino al 1441. Accorgendosi allora i Magistrati, che un silenzio ulteriore poteva recar pregindizio, si richiese da quell' Abbate la somma corrente , ed arretrata, ma senza verun effetto; sicchè per ordine di quelli furono fermate alcune macine da molino di proprietà del Monastero, mentre, transitando per Tivoli, si dirigevano in Subiaco. Questa non ingiusta rappresaglia non riscosse il P. Abbate, anzi persistendo nella sua opinione, ricorse in Roma, e si attaccò una guerra forense, che si ultimo con tutto il vantaggio de' Tibnrtini, a favore de' quali nel di 14. Ottobre dell'anno medesimo fu emanata sentenza favorevole. Si stabili in quésta . che l' Abbate pro tempore di Subiaco dovesse pagare perpetuamente alla Comune di Tivoli, e per essa ai suoi Officiali, trenta libbre di cera nuova in ogni anno quindici giorni prima della festa di S. Lorenzo, ovvero quindici libbre di denari della moneta usuale allora corrente, conforme si era finallora pratticato in forza di detto censo, o prestazione . Si condonarono i frutti decorsi , e si concluse, che dovesse di tutto stipolarsi pubblico Istromento.

26. In esecuzione pertanto di questa sentenza, concordati opportunamente gli articoli, e destinata la terra di Civitella di Sublaco pel luogo della celebrazione dello atto solenne, nel giorno 1. Novembre dello atto solenno vi si portarono il predetto Abbate, Niecolo di Anticoli Gindice Sediale di Tivoli, e Bartolomeo di Jacobo Sebattiani Notaro e Sindaco di questa Città, e ne fu stipolato il prenarrato Istromento. Siccome oltre la Comune, anche il Vescovo, ed il Clero Tiburtino avevano la facoltà di esigere il surrifertto ceno

so, così si convenne, che in avvenire gli Abbati Sublacensi riconoscer dovessero esclusivamente la sola Comune, e che questa dovesse perciò renderli indenni da qualunque molestia, che da quello potesse ricevere (1). Ultimato si fatto interesse con tanta solennità, e con reciproca sodisfazione, pareva, che per conto de' debitori non dovesse mai più prevaricarsi; ma la cosa non andò così, come vedremo in appresso.

27. Fra gl'uomini illustri, che fiorirono in Tivoli in questa età si annovera un Religioso dell'Ordine de' Minori Conventuali chiamato Fr. Giovanni. Fornito di prudenza, di pietà, e di estese cognizioni, il Papa Eugenio lo decorò della insigne carica d'Inquisitore Cenerale del suo Ordine, e quindi occupò ancora lo impiego di Ministro della Procupo ancora lo impiego di Ministro della Pro-

<sup>(1)</sup> Reservata potestate Comunitati Tiburis tantum petendi in futurum dictum censum, vel redditum Cerae . . . nec non dictus Procurator, et Syndacus dictis nominibus promisit, et convenit, quod perpetuo d. D. Abbas, et ejus Successores non molestabuntur, nec inquietabuntur a Canonicis, et Capitulo Ecclesiae S. Laurentii de Tibure tam praesentibus, quam futuris occasione d. census, vel redditus. Sono parole del prenarrato Istromento, il di cui autografo in pergamena si conserva nella Segretaria Comunitativa di Tivoli.

vincia Romana (1). Ci è ignoto a qual famiglia Tiburtina spettasse; sappiamo peraltro quella, di cui faceva parte Ciacomo Antonio Brigante Colonna, che parimenti allora viveva, e le cui avventure, benchè non concernenti affari politici, o militari, non sono indegne di occupare un posto nella Storia presente.

28. La famiglia Brigante Colonna proveniente dai Colonnesi di Palestrina, e stabilitasi in Tivoli fin dal principio del Secolo XIII, fu sempre feconda di nomini chiari nelle armi. nella pietà, e nella toga (2). Nel tempo, di cui parliamo, illustrarono la loro Patria Clemente, Matteo, e Ludovico, dal quale nacque il predetto Giacomo Antonio . Sorpreso da una fiera passione nel suo cuore eccitata dalla beltà di una donna Tiburtina abitante nella piazza dell'Olmo , profittò Giacomo di tutte le risorse per riuscire ne' suoi pravi disegni, associandosi in tale intrigo un compagno. Eugenia ( tal' era il nome della Donzella ) fornita di virtù superiore alle sue personali attrattive, ebbe il coraggio di rendere sempre inutili gl'insulti di Ciacomo, e del suo Collega. Indispettiti ambedue per le ricevute ripulse, cercarono all' istante tutti i mezzi più illeciti, e calunniosi, onde ruina-

<sup>(1)</sup> Casimiro da Roma loc, cit. cap. 22.

<sup>(2)</sup> Cornel. Marac. Histor, Piacent, cap. 2.

re la riputazione di quella, o almeno far nascere de'sospetti sulla di lei onestà, e fermezza. Infatti già la fama col suono della sua tromba troppo spesso fallace, divulgava per la Città voci sinistre a carico della donna pudica, e già si credeva pubblicamente, che ella non fosse più insensibile alle fiamme de', due forsennati amanti.

20. Passato qualche tempo mori lo amico di Giacomo . Allora la grazia divina agi sul cuore di questo, che conobbe il suo errore, propose di piangerlo, e ridonare lo antico lustro all'onore ecclissato della innocente, e stimabile Eugenia. Avendo dunque palesato il suo fallo, e il suo proposito ad un Predicatore quadragesimale, ottenne dal medesimo di salire sul pulpito in un giorno di maggior affluenza di popolo. " In fine della predica , ( dice lo Storico ) comparisce Giacomo con , una fune al collo sul pulpito, ove in pre-" senza di tutto il popolo restitui la fama ad " Eugenia, esagerando la sua maravigliosa .. onestà . . . il tutto rappresentò con ab-" hondanza di lagrime, e di sospiri (1),, . Non bustò però alla pietà di Giacomo uno spettacolo così edificante. Sorti immediatamente da Tivoli . e ritiratosi nel ruvido seno delle caverne formate dagli avanzi della Villa di Mecenate, quivi nelle lagrime immer-

<sup>(1)</sup> Stor. della casa Brig. Colonna pag. 12. e seg.

so, e ne' digiuni si trattenne più giorni. Quiadi tutto lasciando, andò ramingo, e mendicopel mondo, portando ovunque la nera immagine del suo delitto, per poterne la bruttezta piangere più vivamente.

30. Dono molto tempo fece ritorno nella sua Patria in abito da Romito, squallido deforme, ed emaciato in guisa, che i suoi primitivi delineamenti erano affatto spariti. Sosteneva qui la sua vita penitente con quinto potea ritrarre sulle porte de'snoi Concittadini , ed alle volte s' incontrava a chiedere l'elemosina alla stessa sua madre, che egli conosceva, e che essa credeva uno estraneo mendico. Questa tenera madre afflitta parlava con quello della perdita del suo figliuolo, piangeva sulla di lui lontananza, e non si accorgeva, che l'oggetto della sua tenerezza. e delle sue lagrime le stava presente. Ma qui rifulse maggiormente la virtù di Giacomo. Deciso di piangere per sempre il suo peccato, fu sordo alle voci della natura, alle attrattive della Patria, e de' beni mondani, e perseverò nel suo tenore di vita solitaria, e penitente. Si ritiro nelle vicinanze di Viterbo, ove visse per qualche tempo sconosciuto. e dispregiato. Una grotta era il suo ordinario ricovero, ed in questa grotta rese la sua anima purificata al Creatore. Il suo corpo fu trovato genuflesso in atto di orare, ed avente fra le mani una carta, in cui erano scritte queste parole Giacomo di Tivoli della Caa Brigante. Se dovesse prestarsi fede a tute le circostanze dallo anonimo autore narrate, la sua morte sarebbe stata annunziata dal suono spontaneo di tutte le campane dell'ancennata Città di Viterbo. Comunque sia, è d'altronde pienamente provato, che la memoria di questo Giacomo fu sempre in sommo rispetto presso i suoi Concittadini (1) a Ma tornismo in sentiero.

31. Dopo la concordia effettuata come sopra fra Tivoli e l'Abbazia Sublacense, cominciarono a ripullulare fra i Cittadini crudeli inimicizie dall'ambizione prodotte di alcune famiglie, le quali nelle cariche pubbliche volevano godere un diritto esclusivo; ed il male era giunto a tale eccesso, che il venire alla elezione de'Magistrati, era lo stesso, che prepararsi ad una battaglia. Per riparare a tali disordini il Papa Eugenio nell' anno 1445. mandò in Tivoli Monsig. Astergio Agnesse Arcivescovo di Benevento, e Gover-

<sup>(1)</sup> Il dettaglio di questi fatti si legge nella citata Storia MS. della Casa Brigante Colonna. Lo Autore riguardo ai materiali, di cui ha fatto uso, si spiega così. Ho voluto avere sotto l'occhio tutti li vetusti, e moderni Scrittori delle cose di Tivoli, molti Istromesti pubblici qui citati in Prefaz. Riguardo poi alle notizie della vita di Giacomo asserisce nella pag. 12. di averle ricavate dallo Archivio de' PP. Gessuiti di Tivoli in un MS. antico.

natore attuale di Roma, Prelato affabile, attivo, e prudente. Procurò egli col consiglio,
colla autorità, e con tutti i mezzi li più efficaci di mettere un qualche freno al furore
delle vendette, e delle inimicizie; e siccome
conobbe, che il morbo micidiale era estesameute diramato, così raddoppiò la sua vigilanza, e il suo zelo, ma disperò di giungere ad una perfetta guarigione (1).

32. Intanto il Re Alfonso di Aragona avendo occupato il Regno di Napoli , e costretto il suo rivale Angioino a ritornare in Provenza, nell' anno 1446, si trovava negli Stati Romani, e nell' anno appresso 1447. ai 9. di Gennaro si portò in Tivoli, ove per ordine del Papa fu accolto con tutta la pompa. Il Capo della Magistratura gli presentò le chiavi della Città, che non volle sul fatto rice. vere, credendo breve la sua dimora, ma dopo due giorni accettò la offerta, perchè dovette differire la spedizione contro i Fiorentini, per cui si era avvicinato a Roma (2). Mentre stavano in questa situazione le cose di Tivoli, segui la morte del Papa Eugenio IV. ai 23. del mese di Febraro, e nel giorno 6. di Marzo fu eletto Niccolò V (3).

33. Ad onta della mediazione di questo Papa per indurre il Re Alfonso ad accordarsi

<sup>(1)</sup> Nicod. cap. 29.

<sup>(2)</sup> Idem loc. cit.

<sup>(3)</sup> Raynal. ad an. 1447. n. 13.

co' Fiorentini , fu egli irremovibile . Deciso nel suo progetto, non pensò che ad accelerare i già cominciati preparativi guerrieri, e perciò si trattenne in Tivoli nello inverno, nella primavera, e nella estate di detto anno con incomodo sommo di tutti i Cittadini per la insolenza delle sue soldatesche (1). Durante il suo soggiorno in questa Città accaddero degli aneddoti degni di special menzione . Insinuò ai Tiburtini di render più forte la loro Patria, non si sa se per zelo di maggior difesa, o per garantire le sue numerose truppe da qualche nemica sorpresa. Si principiarono pertanto a risarcire le fortificazioni esteriori dalla parte del Monastero di S. Clemente, e sugli argini della porta de' Prati, ora S. Giovanni, fino alla porta Avenzia, situata in quel luogo, ove s' inalzano attualmente le quattro Torri fabbricate . come si vedrà, da Pio II. Furono riattate le mura, ed in parte costrutte di nuovo, sulle quali furono eretti di tratto in tratto de' piccoli Fortini per ferire lateralmente gli aggressori . Asserisce il Gobellino (2) che tutti questi lavori furono eseguiti a spese del Re. Accorrevano quindi dal Regno di Napoli, e dall' alta Italia Soggetti qualificati per fare la corte ad Alfonso, o per trattare con esso degli interessi politici del giorno. Fra gli altri ono-

<sup>(1)</sup> Nicod. loc. cit. cap. 30.

<sup>(2)</sup> Comment. Pii II.

rò Tivoli in questa circostanza S. Ciovanni da Capistrano dell' Ordine de' Minori . Viaggiò egli più volte dall' Abruzzo in Roma, e da questa Capitale allo Abruzzo per promuovere la canonizzazione di S. Bernardino da Siena. Per questo, e per altri oggetti ancora si porto in Tivoli presso quel Re, recando rimarchevoli vantaggi al benessere spirituale de' Tiburtini, e segnatamente di quelle famiglie potenti divise in fazioni (1). Siccome poi il Re Alfonso era benefico protettore de' Letterati, così molti di questi trovavansi in Tivoli nella sua Corte, Oltre Antonio Beccadelli detto il Panormita suo Segretario, Bartolomeo Fazio suo intimo confidente, furono ad osseguiarlo ancora Flavio Biondo, e Lorenzo Valla (2). Finalmente, seguita la morte di Francesco Maria Visconti, il Re Alfonso, dopo avergli fatto in Tivoli le lugubri esequie con pompa reale, sul finire del mese di Agosto sloggiò da questa Città con tutto lo esercito, e prese la rotta verso le frontiere Toscane .

34. Non é facile a decidersi sulla testimonianza de patri Scrittori, se i Tiburtini sentissero con piacere la partenza di quel Re di Napoli . Il Nicodemi ci dice, come già si à

<sup>(1)</sup> Cataneo Vit. di S.C. o. da Capistrano lib. 2, e 3. Nicod. loc. cit.

<sup>(2)</sup> Tiraboschi Lett. Ital. Tom. 6. part. 2. Valla Laurent. Oper. pag. 354

accennato, che le sue truppe gravissimi danni recarono tanto nella Città, che nella campagna (1). Il Del Re al contrario suppone, che la generosità Spagnola non si lasciò vincere di cortesia, che si vendettero le derrate a prezzi ditssimi, e che gli abitanti erano pieni di monete di oro chiamate Alfonsine (2). Comunque sia sembra certo, che tutti i buoni cittadini, amanti della pubblica tranquillità, ebbero a caro, che quel Principe se ne andasse con Dio, e che la Città restasse libera da tante truppe straniere, la società delle quali è sempre pregindizievole al buon ordine, ed al costume.

35. Allontanatasi da queste contrade, e da Roma l'armata Aragonese, il Papa Niccolò rivolse tutte le sue cure paterne al benessere de'snoi sudditi, ed i Tiburtini ancora furono partecipi delle sovrane beneficenze. Il più importante prodotto delle rendite pubbliche di Tivoli consisteva già da gran tempo nel Dazio del Pedaggio. In seguela delle guerre, e di tanti altri malanni di sopra descritti, da quali quella Città era quasi giornalmente molestata; le ordinanze a quello relative erano oltromodo neglette, e pochi rispettavano la loro osservanza. Per poter ridonare alle medesime il vigore primiero, implorarono i Tiburtini l'autorità del Sovrano, e dottennero lo intento.

<sup>(1)</sup> Nicod. loc.cit.

<sup>(2)</sup> Ant. del Re cap. 8.

Imperciocchè con Breve Pontificio, che ci è stato conservato dal Nicodemi, colla data dei 26. Novembre 1447. fu confermato a favor loro il diritto inveterato di esigere il Dazio predetto da tutti quelli, che con merci, e derrate transitavano pel territorio Tiburtino (1). Per profettare con ogni effetto del beneficio ricevuto, furono prese dalla Città altre opportune misure. Essendosi riconosciuto, che la posizione della succennata Porta Avenzia porgeva comodo ai malintenzionati di defraudar la Gabella, si stabili di chinderla conforme fu fatto. Quindi dilatando le mura castellane, fu allora costrutta, ed aperta la odierna Porta di S. Croce (2). Ciò non ostante si fatte precauzioni non giovarono pienamente all'oggetto bramato, giacché i Conti di Tagliacozzo, di Vicovaro, ed altri Baroni confinanti ricusavano con prepotenza di uniformarsi alle leggi, e di pagare quel Dazio. Ricorsero nuovamente i Tiburtini a Sua Santità, implorando di puovo la sua giustizia; ed egli colla solita bontà emanò altro Breve in data dei 17. Ottobre 1448. confermando specialmente tutte le Ginrisdizioni, tutte le Leggi . e tutti gli Statuti della Città (3) . Ma ad onta di tuttociò i predetti Baroni ricalcitra-

<sup>(1)</sup> Nicod. loc. cit.

<sup>(2)</sup> Idem loc. cit.

<sup>(3)</sup> Statut. Tib. lib. 5. cap. 31.

vano thttavia, per cui i Tiburtini deliberarono di far valere le loro ragioni colla forzai delle armi, divenuto però mediatore l'ottimo Sovrano, troppo amante della pace de' suoi sudditi, fece si, che le ostilità o non cominciarono, o cessarono all'istante (1).

36. Nello anno 1449, susseguente a queste contese, grandi calamità afflissero la nostra Patria. Il terremoto subissò molte abitazioni, e la peste distrusse molte famglie (2). Pur tuttavia i Tiburtini nello anno appresso 1450, furono in istato di soccorrere la penuria, e la fame di Roma, a cui mandarono duccento robbia di farina ridotta con singolar sollecitudine in fresco, e bianchissimo pane (3). In questo medesimo anno 1450, dopo 22. anni di governo della Chiesa Tiburtina, cesso di vivere il Vescovo Niccolò de Cesari.

37. Il Papa aveado ricevuti dei disgusti da Romani, benchè da esso sommamente beneficati, ed essendo noto ai Tiburtini, che la dimora di Roma gli era molesta, fu invitato da essi a portarsi nella prossima estate a respirare le aure più fresche delle loro Colline. Accettò quegli lo invito, e uell'anno 1454-trovavasi in Tivoli. Per escludere ogni timo-

<sup>(1)</sup> Nicod. loc. cit.

<sup>(2)</sup> Idem cap. 30. In eadem tempestate ob terraemotus plures corruerunt aedes, ob pestilentiam plures desierunt familiae.

<sup>(3)</sup> Idem loc. cit.

re di offesa esterna, i Cittadini risarcirono le mura della Città, guarnirono tutti i posti di sofficiente presidio, e gli diedero tutte quelle filiali dimostrazioni di venerazione, e di ossequio, che si dovevano al Sovrano insieme, e Padre comine de Fredeli La divozione, e lo attaccamento del popolo Tiburtino, la dolcezza ed amenità del clima, la società di uomini i npietà, ed in lettere insigni fecero impressione cosi favorevole sul suo animo afflitto, che ne restò mirabilmente sollevato (1). Nello anno susseguente 1455. ai 24. di Marzo questo buon Pontefice passò a vita migliore, e nel di 8. del mese di Aprile gli fu sostituito Calisto III.

38. Questo Papa serbo sempre per Tivoli una singolar predilezione. Essendosi in essa portato precedentemente con Eugenio IV. e Nicolò V. aveva avuto ripetute occasioni di godere gli effetti. della sua piacevole situazione, e di conoscere la docilità, e di li buon cuore de suoi abstanti, a favore de quali perciò profuse di tanto in tanto le sovraue beneficenze. Essendosi il Clero Tiburtino ricusato di concorrere al pagamento delle note mille Libbre, conforme aveva sempre pratticato, i Magistrati ne promossero a quel Pontefice le opportune querele; e questi, conosciutane la giustizia, con Breve del mese di Giugno dello

<sup>(1)</sup> Nicod. cap. 30. Tom.III.

stesso anno fece palese espressamente la sna volontà su tale articolo, e comandò al predetto Clero che, secondo il solito, contribuisse a quel pagamento (1). Quindi ai 25. del mese di Novembre dello anno medesimo segnò a favore di Tivoli altra grazia, che, considerata nelle sue circostanze, deve riputarsi specialissima. Aveva questo Papa pubblicata pocanzi una legge; con cui era vietata la introduzione e vendita delle Pannine se precedentemente non erano state in Roma bollate, e non si era pagato il Dazio corrispondente. I Tiburtini invocarono i loro privilegi contro i Finanzieri Romani, che pretendevano assoggettare anche la loro Patria alle disposizioni di questa Legge, e ricorsero al Trono del Principe .: Calisto avendo maturamente esaminate le ragioni de' ricorrenti, e ravvisatane la verità. emanò un Diploma, col quale confermò lo Statuto di Tivoli, e sanzionò specialmente la riclamata esenzione. " Approviamo, e conser-, viamo (dice il Papa ) tutte le vostre im-" munità, grazie , concessioni , privilegi , e , indulti, che da nostri Predecessori, e da al-, tri vi furono concessi, come ancora gli Sta-, tuti , e le consuetudini ... Inoltre ordi-., niamo, che possano trasferirsi, e vender-, si nella vostra Città di Tivoli le Pannine " di ogni qualità, senzachè siano precedente-

<sup>(1)</sup> Nicod. lib. 5. cap. 31.

" mente bollate in Roma, e sottoposte a ver

39. Nello anno appresso 1450, risedeva in Tivoli colla qualità di Conte un individuo di carattere pinttosto soverchiante. Credeva di trattare co' Tiburtini a seconda de' suoi capricci; e poco inclinava ad uniformarsi alle autiche costumanze, ed alle leggi patrie . Secondo il tenore di queste, la Città trovavasi nello immemorabile, e positivo diritto di nominare alla carica di Gindice Sediale o un cittadino, o un forestiero. Saltò in testa a quel Conte di escludere il primo, e di doversi nominare il secondo soltanto. Non volendo, ne potendo permettere siffatta pregiudizievole innovazione, presentarono i Magistrati al Sovrano le loro rimostranze contro la condotta, e le illegali pretensioni del Conte predetto . Il Papa , sempre giusto nelle sue decisioni, e sempre inclinato a favorire i Tiburtini, ordinò con un Breve correlativo, che fossero mantenute nella loro integrità le Leggi Statutarie di Tivoli, e che la nomina del Giudice Sediale si facesse secondo lo antico metodo dalle medesime prescritto (2).

40. Nel mese di Giugno dello stesso anno 1456. si scopri una grande Gometa, la quale parve, a giudizio del volgo, foriera dei disastri, che quindi, come vedremo, travagliaro-

<sup>(1)</sup> Statut. Tiburt. lib. 5. pag. 68.

<sup>(2)</sup> Cod. Petrarch. Mem. MS. di Tivoli.

esistenti presso il Convento di S. Biagio, i cementi, e le ruine delle quali essendo state poscia rimosse, lasciarono a quel vuoto il nome della Piazza della Ruina, che col progresso del tempo fa mutato in quello della Regina (1).

Fine del Libro XIV.

lei dis

r rang

<sup>(1)</sup> Nicod. loc. cit. cap. 31. Negli Atti di Angelo Paleari Notaro Tiburtino si trovano molti Istromenti dell'anno 1500, e 1505. in cai si dice: Actum in Civitate, Tiburis in Ecclesia S. Dominici juxta plateam Ruinae.

## STORIA DI TIVOLI

ww

## LIBRO XV.

I. Malcontento della condotta di Alfonso Re di Napoli, il Papa Calisto aveva ricusato di dare la Investitura del Regno a Ferdinando Duca di Calabria di lui figlio illegittimo. Tanto basto perchè quel Principe ambizioso, ed irritato nello anno 1457, facesse marciare a danno dello Stato Ecclesiastico un'armata sotto il comando di Jacopo Piccinino detto il fulmine della guerra. Lo ingresso delle truppe regie nel Lazio parve il segnale funesto della mossa di quelle fazioni, che allora tiranneggiavano la Città di Tivoli, Erano in tale occasione alla testa delle medesime Toccio degl' Ilperini , e Clemente Brigante Colonna , il primo aderente agli Orsini, il secondo ai Colonnesi di Palestrina. Non è molto vantaggioso il ritratto, che fa di questi due potenti Cittadini il Gobellino ne' suoi Commentari . " Due furono i Capi della ribellione ( dice " egli ) Toccio, e Clemente. Quegli potente " in scaltrezza, e questi in clientele. Ambe-" due amici, e confederati de Piccinino . spes-", so tentarono di aprire le porte della loro " Città al nemico, ed impedirono, che vi en" trassero le milizie del Papa (r), Ma a riserva di queste generali espressioni nulla di più sapremmo sulle strepitose vicende di Tivoli, ne' Pontificati di Calisto III, e di Pio II, seguite, se non avessimo una distinta relazione degli avvenimenti di allora scritta da Giacomo Antonio Brigante, testimonio contemporaneo, nipote del predetto Clemente, e cugino dello altro Giacomo Antonio, di cui si è parlato nel Libro precedente. E sebbene egli sembra mostrarsi talvolta dello Zio parriale, nulladimeno il racconto naturale, la semplicità del suo dire, e la connessione de' fatti, d'altronde in essa Città notori, conciliano ai suoi scritti pregio, e credenza.

a.,, Voglio narrare (dice quegli) la giusta
, causa della nimicizia tra Toccio Ilperini, e
, Clemente mio zio per lasciare ai miei po, steri la memoria degli travagli, pericoli,
, e spese patite dalla mia casa per detta
, inimicizia. La prima cagione fu per causa
, d'interesse, che detto Toccio prendesse a
, perseguitare la casa sudetta con altri prin, cipali cittadini, dimodoche vennero a commettere molti omicidi, avendo Toccio lo
,, ajuto degli Orsini, da'quali era soccorso
, colla loro gente d'arme. La parte contra,, ria perseguitata da detto Toccio procura, va di difendersi quanto poteva. Clemente,
,, che si trovava Capomilizia della Città, dopo

<sup>(1)</sup> Comment. Pii II. lib. 5. pag. 136.

" di aver procurato con maniere piacevoli di " placare Toccio, e non li essendo riuscito, fu ", necessitato per rimediare a tanto male , che " ogni giorno succedeva, di far dare alle armi . " colle quali procurava di tenere a soggezione " ditto Toccio, e la sua gente. In questo sta-" to di cose fu assaltata la guardia di Clemen-", te, e ne segui una grande baruffa con mor-" talità da una parte, e dall'altra, dimodo-" chè riusci allo ditto Clemente di far pri-" gioniero lo stesso Toccio; ma sentito dalla ,, gente degli Orsini la prigionia di Toccio, " assaltarono con tanta rabbia la gente di Cle-" mente, che dopo uno esterminio, e perdi-" ta di molti, rinsci alli soldati d'Orsini riacquistare lo ditto Toccio ,, (1). Accaddero questi fatti negli anni 1455, e 1456. Imperciocchè seguita in Monticelli una sollevazione, ed altra in Palombara, e questa cagionata da molti fuorusciti Tiburtini, che si erano ivi ritirati (2), il Papa spedi il Cardinal Colonna per acquietare gli animi, e punire i ribelli. La mossa di questo Porporato fece là correre Napoleone Orsini , temendo che il Colonnese aspirasse al possesso di quelle Terre, ed Everso Orsini, che pretendeva a se devoluto il Castello di Monticelli per la morte

<sup>(1)</sup> Stor. MS. della Casa Brigante Colon P.17. e seg.

<sup>(2)</sup> Nicod. cap. 31.

di Cio. Antonio Orsini Conte di Tagliacozzo. Tante piccole armate, che iugombravano il Tiburtino territorio, diffondevano in queste vicinanze una orribile confusione (1), e le fazioni in Tivoli esistenti profitravano di tanti piccoli tiranni con esse collegati per lacerarei, e esanuarsi scambievolmente. Torniamo a sentire il racconto, che fa il sopradetto Storico Brigante degli avvenimenti dell'anno 1457.

3. " In questo mentre ( dice quegli ) suc-, cesse , che il Re Alfonso lo Re di Napoli dis-" gustato collo S. Padre Papa Calisto III. man-" do Giacomo Piccinino per invadere le Ter-" re della Chiesa, e al primo arrivo si por-,. tò in Tivoli , domandando lo ingresso nel-" la Città, quale da Clemente li fu negato. " Sentito dal Piccinino la negativa si parti col " sno esercito, e si portò sotto la Terra di " Palombara, dove si accampò . In questo men-,, tre crescevano dentro Tibure le dissensio-", ni, e nemicizie suscitate da Toccio, il qua-" le segretamente passava amicizia, e corris-" pondenza collo dicto Piccinino, dimodochė ., ogni giorno succedevano omicidi, e procu-, rava con modi maliziosi tirar gente al suo " partito . Vedendo lo dicto Clemente, che sem-.. pre cresceva il male, e collo accordo del-, lo Piccinino con Toccio dubitava di qualche , tradimento violento, tanto più che vedeva

<sup>(1)</sup> Platina in Calisto III. Nicod. cap. 30, e 31.

, gli stessi Cittadini, che in buona parte va-" cillavano per timore, che avevano dello Pic-, cinino, pensò ricorrere a lo S. Padre Papa " Calisto III. rappresentandoli l'angustia, e " pericolo di perdere la Città " (1).

4. Mosso vivamente dalla situazione penosa di Tivoli, S. Santità su di essa rivolse tutte le sne cure paterne, e decise di rimediare a tanti disordini . Scelto adunque Pietro Bonafede Vescovo di Siracusa, nomo di somma riputazione e di gran merito, ed avendolo rivestito di facoltà straordinarie in forza di un Apostolico Breve, che ci fu conservato dal Nicodemi (2) e che leggesi ancora nel patrio Statuto (3), lo mandò in quella Città in qualità di Commissario . Corrispose pienamente questo esimio Prelato alle speranze, che aveva concepite l'ottimo Pontefice, e si disimpegnò con tutto il vantaggio dalle gelose incombenze, a cui si era sottoposto. Termino felicemente tutte le liti de' Tiburtini, che eransi in Roma introdotte, riformò i loro Statuti. ricevette da medesimi il giuramento di fedeltà . e pubblicò delle nuove Costituzioni , che dal suo nome furono chiamate Siracusane (4). Siffatte providenze, e la morte del Re Alfon-

<sup>(1)</sup> Stor. di Casa Brigante pag. 18.

<sup>(2)</sup> Nicod. cap. 32.

<sup>(3)</sup> Statut. Tibur. lib. 5. pag. 69.

<sup>(4)</sup> Ibid.

" la meglio accordargli le vettovaglie, pro-

, curando con questo di placare lo Piccinino

5. Questa misura d'altronde prudenziale, e politica di Clemente fece concepire un gran timore ai Romani, che cominciarono a gridare altamente contro Tivoli .. ed a chiamarla alla S. Sede ribelle . Allora Pio II. fece marciare il Duca di Urbino Generale della Chiesa colle sue truppe per impedire le scorrerie, che tutto giorno facea il sullodato Piccinino nelle Campagne di Roma, e di Tivoli con danno immenso delle Terre vicine. Quegli si portò immediatamente nella pianura presso Monticelli a confine del territorio Tiburtino, ma vedendo che il nemico, il quale accampava in quelle vicinanze, fece subito dei movimenti di attacco con forze superiori , stimò bene di sloggiare da quella posizione, e di ritirarsi in Tivoli; giunto però sotto le mura di questa Città, gli su negato lo ingresso, per cui dovette retrocedere alla volta di Roma per la strada di Longhezza, Sentiamo dallo Storico Brigante surriferito il motivo di questa ripulsa . " Allo improviso di notte tempo decampò ( il , Duca di Urbino ) venendosene con tutto il " suo esercito in Tivoli , dove dimandò l' in-, gresso, e le vettovaglie. Inteso ciò da Cle-" mente considerò, che concedendosi lo ingres-, so alli soldati del Papa, sarebbe stata cau-,, sa di far movere lo Piccinino col suo gran-

<sup>(1)</sup> Loc. cit.

y, de esercito, e ponere lo assedio alla Cit, tà con pericolo di rovinarla, e sacchegiar, la, e perderla, stimo meglio negare l'ingresso, e vettovaglie; che domandava il det, to Duca per non dare al Piccinino occasio, ne di portarsi contro la Città, che con le
, vettovaglie, che se li somministravano, si
,, teneva quieto, e lontano dalla medesima,,(1).
Anche il Toccio, benchè scaltramente, si uni
alla determinazione di Clemente, e non faceva che lodare in pubblico la sua saviezza, ma
questi, che conosceva abbastanza la sua malizia, stette sempre guardingo sulle sue operazioni, e lo sorvegliava con vigilanza.

6. Infatti essendo stata intercettata una lettera dalle guardie di Clemente stazionate al Forte di Pontelucano, si trovò che era dal Toccio al Piccinino diretta, e che lo preveniva qualmente, se al primo sno cenno si fosse mosso collo esercito, egli avrebbe consegnato in suo potere la Città di Tivoli. Scopertosi questo iniquo tradimento, rinforzò Clemente con somma rapidità i posti più pericolosi, variò le guardie delle porte, e prese altre precauzioni di pubblica sicurezza; quindi a suon di tromba fece denunciare per tutta la Citrà la fellonia del Toccio, il quale, nulla avendo potuto opporre ai rimproveri della Patria, e temendo della propria esistenza, chiamò in suo soccorso gli Orsini di Vicovaro colle loro mi-

<sup>(1)</sup> Loc. cit. pag. 18. e segg.

lizie, e li fece accampare su i confini del nostro territorio dalla parte di quel Castello. Lo istancabile Clemente per uno essere sopraffatto dal numero, chiamo i suoi Colonnesi da Palestrina, i quali accorsi in gran numero presero posizione di quà e di là dal Pontelucano. Successivamente per impedire la riunione di detti Orsini collo esercito del Piccinino, situò del forti distaecamenti alla porta S. Angelo, e alla porta degli Arci (1).

7. Mentre le cose di Tivoli stavano in questo stato, nel mese di Ottobre dello stesso anno 1458. segui un accomodamento tra Pio II. e il prenarrato Ferdinando Re di Napoli, il quale richiamo dalla Campagna di Roma il General Piccinino. La ritirata dello esercito Napoletano da queste contrade fece si . che Tivoli respirasse, ma per pochi momenti. Imperciocche gl' interessi del successore di Alfonso and ando quindi sempre in decadenza, si temeva di veder comparire quantoprima i Francesi comandati dal predetto Piccinino, il quale, staccatosi dal soldo degli Aragonesi, si era arrolato sotto le bandiere del Duca di Angiò pretendente al Regno. Il Papa intanto volendo spedire dei rinforzi a Ferdinando, mandò in questa Città il Cardinal Colonna per avere delle armi . Ad onta della sinistra opinione . che per avventura godevano i Tiburtini in vi-

<sup>(1)</sup> Loc. cit.

<sup>(1)</sup> Nicod. cap. 32.

,, le e cinquecento cavalli, di cui fece Capi-, tano Silvestro Piacentini , ed Everso Orsi-" ni aveva i suoi accampamenti a Monticelli . " A questi si uniron o in lega Giovanni Toc-, cio i e Clemente Brigante, i quali lasciaro-, no libero il passo delle montagne, e de' pon-, ti alle soldatesche di quelli, ed aprirono a " loro anche le porte di Tivoli . Questi due " Cittadini erano faziosi, potenti in cliente-" le , ed amici dei sudetti Savelli , ed Ever-., so; erano scaltri , e di tauta autorità pres-" so il reggimento di quel tempo, che furono .. vicini ad usurpare la tirannide della Patria. .. Negarono sempre al soldati del Papa lo in-., gresso della loro Città", ed ai snoi esatto-" ri i sussid), e le dovute gabelle " (1) . - 8. Roma, ed il Pontefice si misero in grande apprensione per la vicinanza di un nemico cosi formidabile qual' era Piccinino, e pei gravi danni, che le sue miligie recavano; ma essendo usciti in campagna con forte esercito Alesandro Sforza, e il ridetto Duca di Urbino, manovrarono con tanta abilità, che il nemico fu costretto a ritirarsi, e a ricondurre nell' Abruzzo la sua armata . Profittando allora di questo favorevole momento, e volendo probabilmente conoscere il vero stato di Tivoli, e lo animo de suoi abitanti. Pio II. vi spedi in qualità di Commissario Apostolico Mon-

<sup>(1)</sup> Nicod. cap. 31.

signor Cesarini nomo di petto ed affabile, il quale fn ricevuto senza veruna opposizione. e siamo assicurati da' documenti autentici, che esercitava tranquillamente il suo ministero nel mese di Aprile del 1461. Egli ristabili i Magistrati nel possesso di tutti i diritti risultanti dal patrio Statuto, alcuno de' quali era stato usurpato dai Conti pro tempore; e recò altri benefici alla Città (1). Successivamente poi, e nel mese di Luglio, provandosi in Roma un caldo fortissimo, il Papa deliberò di allontanarsene, e di portarsi personalmente egli stesso in detta Città e per conoscere meglio le cose , e per respirare aure più fresche . A questa notizia il prefato Duca di Urbino, presso cui la fede de Tiburtini era molto sospetta, per avergli chiuse le porte, come di sopra accennammo, volò immediatamente nella Capitale, e presentatosi in Corte, parlò al Sovrano cosi . " Se sussiste, pietoso Prin-" cipe , ciò che mi è stato marrato , cioè che , vogliate ritirarvi in Tivoli, non posso non " restarne maravigliato. Chi mai poté sugge-" rirvi si fatto consiglio? E che già obblia-,, ste la perfida condotta di quella popolazio-, ne? La plebe è vostra nemica, seguace de' " consigli di Piccinino, e fautrice de' suoi mi-, litari progetti. Ama Everso Orsini. e nul-" la odia più della vostra testa. Vorrete inol-

<sup>(1)</sup> Nicodemi loc. cit.

, tre affidare la vostra sicurezza a Sudditi, i , quali in questo anno chiusero più volte al-" le vostre mil zie le porte della loro Città, " e le aprirono a quelle de' vostri nemici? " Provedete pertanto, o savio Principe, alla " vostra salute, serbate illeso il vostro de-,, coro, e conservate noi, che dipendendo dal-" la vostra esistenza, in voi solo abbiamo col-., locate le nostre speranze, con voi bramia-., mo di morire, con voi risorgere. Salvate " la vostra vita, da cui dipende la salvezza " di tutta la Chiesa " (1).

q. Questo discorso fu secondato dal parere di quasi tutti i Cardinali, che si trovarono presenti; nulladimeno l'ottimo, e coraggioso Pontefice con una risposta forte insieme, e dignitosa dileguò i timori di ognuno. " Noi non abbiamo dimenticato (disse Pio II.) il gra-" do di perfidia, o piuttosto di follia, di cui , fecero uso i Tiburtini in quest' anno, e ben ", ci è noto, che per cagion loro noi fummo " in estreme angustie ridotti . Imperciocchè " se Piccinino avesse occupato Tivoli, quan-" do vi penetrò cosi da vicino, saremmo sta-., ti costretti a ritirarci da Roma, nè alcu-,, na cosa sarebbe stata sicura fuori le mu-, ra di questa Capitale . Infatti noi portiamo ,, opinione, essere più facile ricuperar Roma , perduta possedendo Tivoli, di quello che

Tom. III.

<sup>(1)</sup> Gobell. Com. Pii II, lib. 5. pag. 135. Edit. Francfort 1614. G

" ricuperar Tivoli perduta essendo padroni di , Roma (1). Sarà pertanto nostra cura di con-, quistare lo spirito vario, ed incostante di " quel popolo, e di tenerlo a dovere; e spe-, riamo di riuscire nello intento nel decorso " di que' pochi mesi . in cui faremo fra di " esso dimora. Nè ci sgomenta lo affetto del-" la plebe per Piccinino, e l'avversione che " ha contro di noi. La mente del volgo da un , momento all' altro cangia direzione, e pen-" siero, e la volontà di un popolo non è lun-" go tempo costante. Ora odia; ora ama; ed i consigli della moltitudine dipendono dalla " utilità, che ne' suoi movimenti risente. Ora " quali vantaggi non ridonderanno agli abitan-" ti di Tivoli , fissando la nostra Sede e quel-.. la della Corte Romana fra le loro mura? Si " smerceranno le granaglie, e i vini, le greg-" ge si permuteranno in oro, e si ritrarrà " lucro eziandio dagli oggetti più vili. Cono-" scono i Tiburtini queste risorse, e questi " vantaggi, e perciò eglino stessi, alla noti-. zia del nostro progetto, hanno fatto istan-, za di sollecitare la partenza, e il nostro , arrivo fra di essi. Sì, noi andremo in Ti-, voli , e que' Cittadini insolenti , ed alle se-" dizioni abituati o fuggiranno, o spaventati , si manterranno tranquilli; e tutti i buoni ,

<sup>(1)</sup> Loc. cit. pag. 136. Facilius cum Tibure Romam perditam, quam Tibur cum Roma recuperaveris,

" di cui la Città non è scarsa, seconderanno " le nostre intenzioni. Chi poi oserà di solle-" vare la fronte per minacciare i nostri gior-" ni , e la nostra quiete, dalle nostre mili-" zie , dagl' Impiegati della nostra Corte , e ., dalla maggior parte degli abitanti protet-" ti? Noi non siamo di animo così debole, che ., temer dobbiamo un affronto nel seno di una .. Città del nostro temporale Dominio. Del re-., sto tremino tutti quelli, che crederanno di . deviare dai doveri di suddito. Inalzeremo .. da' fondamenti una Rocca, che terrà in fre-.. no la Città. Conosciamo i costumi del vol-" go . Tutto cede alla vittoria " (1). Il Duca di Urbino, non avendo che rispondere alla ferma risoluzione del Papa, si ritirò ne' suoi accampamenti, che allora riteneva poco lungi da Monticelli (2).

10. Dopo alcuni giorni Pio II. usci da Roma di notte tempo, e allo spuntar dell'alba giunse a Ponte Mammolo, ove viaggiando alla volta di Tivoli si vede per la prima volta lo Aniene. Qui, il predetto Duca di Urbino, e il Cardinal di Tiano gli si fecero incontro con alcuni distaccamenti di cavalleria, e lo scortarono fino a Pontelucano. Il popolo di Tivovoli, che era accorso fin quà, con voci di giubilo, e con ramoscelli di olivo nelle mani accolse l'ospite Sorrano. In questa comune al-

<sup>(1)</sup> Gobellin. loc. cit. pag. 136.

<sup>(</sup>a) Loc. cit.

legrezza i Capi delle fazioni si unirono ai cittadini della pace amanti e della patria. Alcuni degli abitanti colpevoli di maggiori delitti, riflettendo più alla loro colpa, che alla clemenza del Principe, si esiliarono spontaneamente, per cui i loro beni furono in seguito al Fisco applicati . A tutti eli altri fu perdonato, e fu promesso il perdono ai snrriferiti Toccio . e Clemente . Tanto si ricava dai scritti del lodato Gobellino (1); ma circostanze più dettagliate di questo avvenimento ha trasmesso ai posteri lo Storico Giacomo Antonio Brigante . . , Ritrovan dosi Clemente Capomilizia ( di-" ce egli ) stava con desiderio aspettando la .. venuta del S. Pontefice Pio, e come che ave-", va il governo della Città, uni tutti li no-" bili Consiglieri, e principali Cittadini, col-" li quali alla venuta del S. Pontefice si por-, tò al Pontelucano ad aspettarlo. Arrivato ,, che fu il Papa nell'entrare che fece al pon-" te , Clemente se li presentò alli piedi , e .. consegnò le chiavi della Città dichiaran-, dosi assieme con tutti li nobili Consiglieri, .. e Cittadini veri sudditi fedeli della S. Se-" de , scusandosi che , l'aver negato alli sol-, dati della Chiesa l'ingresso alla Città di . Tibure, fu solo per timore di averne a ri-., cevere maggior danno dallo, esercito Napocomandato dal Piccinino, dal quale . erano sempre mi nacciati; ma che all'incon-

<sup>(1)</sup> Loc. cit. pag. 136.

ny tro avevano posté tutte le sue forze, e la propria vita per impedire allo Piccinino lo propria per la compedire allo Piccinino lo progresso nella Città, che tante volte aveva tentato. Gradi lo Pontefice tutto, mostranno dogliene piacere, e lo benedisse. Ciò fatnto seguitò lo Pontefice lo suo viaggio verso la Città con li Cardinali, sua corte, e guarporto, al Convento di S. Maria Maggiore, no al Convento di S. Maria Maggiore, no propria propria di consenza del proto propria del propria del proto proto di S. Maria Maggiore, no proto proto

11. Una delle prime cure del Papa fu di convocare un' adunanza generale del popolo. Parlò ad esso con un discorso eloquente, e da Sovrano. Lo timproverò del pericolo, a cui aveva esposta la Patria colla passata condotta; quindi dimostro con plausibili ragioni la necessità d'inalzare nel recinto di Tivoli una Fortezza, la quale avrebbe recato alla Città decoro, sicurezza, e vantaggio. Tutti i Cittadini aderirono ai suoi progetti, nè alcuno vi fu, che osasse ricalcitrare. Il predetto Clemente Brigante indicò un locale presso la porta S. Croce, che presentava gli avanzi di un nobile Anfiteatro; ed essendo stato di piacimento al Pontefice , ordinò immediatamente , che su di quello si dasse principio al lavoro (2). Furono adunque fabbricate quattro Torri due più piccole, e due grandi, una delle quali della grossezza di venti piedi, e di cen-

<sup>(1)</sup> Loc. cit. pag. 20. e segg.

<sup>(2)</sup> Gobell. loc. cit. pag. 137. Stor. della Casa Brigante loc. cit.

Quid vulgus tota sentiat Urbe rogas.

Esse Pium mitem, nec tam punisse nocentes,

Over no quid nocent consulusse forunt.

Quam no quid noceant consuluisse forunt. Nil igitur doleas , Tibur , si clauderis Arce , Non Pius hoc , sed tu surgere cogis opus .

At tu si quereris, scimus quae causa querelae, Eneas Phryx est, Tibur es Argolicum.

<sup>(1)</sup> Non si sa perchè il Gobellino loc.cit. asserisca, che due sole fossero le Torri fabbricate da Pio II. quando il fatto tuttora parlante fa vedere, che furono quattro.

<sup>(2)</sup>Grata bonis, invisa malis, inimica superbis
Sum tibi, Tibur, enim sic Pius instituit.
Lo Antore di questo Epigramma fu Gio. Antonio Campano Vescovo di Teramo nello Abruzzo, che si trovava in Tivoli presso il Papa.
Anche il seguente Epigramma è attribuito al
medesimo, el è riportato da Cobellino loc. cit.
De Tiburtina, quam nunc Pius erigit, Arce

rebbe stata sufficiente, se i Tiburtini, ed altri sudditi non avessero contribuito spontaneamente. Tutti ne lodarono l'architettura, e riconobbero la necessità di si fatto lavoro. In fatti collo appoggio di questa Rocca si sarebbe in avvenire potuto reprimere l'orgoglio de vicini, e il maltalento degli stessi Cittadini nelle occasioni occorrenti; che anzi dopo aver considerata la qualità, e posiziono di quello edificio, si riconobbe di somma importanza, e di non minore interesse della Rocca Adriana in Roma; giacchè Tivoli allora si riputava per un secondo baloardo di questa Capitale (1).

12. Dopo aver parlato della fabbrica delle torri, il Gobellino si fa a descrivere lo stato di Tivoli di quel tempo, e del sno territorio.., Quella parte di Tivoli, che sta di ,, là dal fiume Aniene ( dice egli ) è piutto-,, sto piccola, poco abitata per le discordie , de Cittadini, e si unisce al resto della Citta, tà con un ponte di legno. Di quà poi dal ,, fiume le case degli abitanti, e da litissimi di-, rupi costituiscono le mura. Nello interno

<sup>(1)</sup> Gobell. loc. cit. pag. 37. Nec minoris utilitatis judicata est arz Pii in Tibure, quam moles Hadriani in Urbe; quando et Tiburtina Civitas alterum Romae propugnaculum censetur,

" nulla vi ha di rimarco, a riserva di uno , antico edificio con grandissime, e sublimis-, sime volte, che dicesi Porta oscura. In i, questo luogo aprivasi ne' tempi vetusti lo " ingresso della Città, e depositate ivi le mer-, ci, si pagavano i Dazi . . . Veggonsi an-" cora gli avanzi di un tempio della Dea Ve-" sta, o di altro Nume sopra i scogli dello " Aniene circondato da alte colonne. Non mol-, to lungi dalla predetta Rocca esistevano le " reliquie di nobile Anfiteatro, le quali fu-" rono tutte impiegate per la costruzione del-" la medesima. Porzione delle acque del fiu-" me, derivate nella Città per uso delle fon-, tane, delle mole, e di altri edifici, ren-" de un grandissimo ornamento alla Olità me-, desima . Fuori di essa al terzo miglio lo " Imperadore Adriano fabbricò una sontuosis-, sima villa a guisa di un gran castello . Si rav-, visano tuttavia le ampie, e sublimi volte ", de' Tempi, si veggono sale mezze dirute, " colonne, peristili, portici vastissimi, e a-" vanzi delle Terme, nelle quali tradotta par-, te delle acque dello Aniene , venivano rat-., temprati gli estivi calori. La vecchiezza pe-. rò ha tutto deformato ... Fra questa villa " e la Città vegetano vigne, e bellissimi oli-" veti, ed in quelli ogni specie di alberi, e ,, in gran numero di quelli, che producono po-" mi granati di mirabil grandezza, e di squi-,, sito sapore . Sorgono ancora quinci , e quin5, di amenissimi luoghi vestiti di verdura, (1). Prosegue poi a narrare, che Pio II. sull'orezzo piacevole di questi spesso andava a diporto per sollevare il suo spirito dal peso dello gravi cure donde era circondato; ed ora in compagnia de Porporati del suo seguito sotto l'ombra di qualche antico olivo, o sul verde strato di un praticello sedeva ragionando co' medesimi dei grandi interessi del mondo, ed ora presso il margine dello Aniene si compiaceva di rimirare le sue onde cerulee, e risplendenti (2).

13. Intanto gli giunge la notizia, che gli affari della Chiesa prendevano nel Piceno una piega disgustevole, e che l'armata Angiona grandi guasti recava iu quelle contrade; ma, spedito là Napoleone Orsini (3), uno de' migliori Capitani di que' tempi, lo esercito Ecclesiastico ripigliò coraggio, scacciò i Francesi, e penetrò da quella parte nel Regno. Allora il Papa per avvalorare sempre più, com'è presumibile, le operazioni militari, deliberò di portarsi nell' Abruzzo, dopo aver visitato in Subiaco il sacro Speco di S. Benedetto. Partitosi pertanto da Tivoli sul finire del mese di Agosto, o su i primi di Settembre dell'anno 1461. nella prima sera pernottò in Vicovaro;

<sup>(1)</sup> Gobellin. loc. cit pag. 138.

<sup>(2)</sup> Idem loc. cit.

<sup>(3)</sup> Idem loc, cit. pag. 142.

nel giorno susseguente giunse nella predetta Terra di Subiaco, accolto con pompa da Giovanni Torrecremata Cardinale di S. Sisto Amministratore del Monastero, dai Monaci, e dal Clero, e dopo aver visitato devotamente quel Santuario, accompagnato dal Cardinal di Tiano, e dallo esercito del Duca di Urbino entrò nella Campania (1). Non si conosce il tempo preciso, in cui si trattenne in quelle parti; ma costando, che sul finire del detto mese di Settembre già si era restituito in Tivoli (2), deve essere stata breve la sua lontananza. Quindi affari importanti dello Stato, e del Cattolicismo richiamandolo in Roma, li 4. di Ottobre lasciò la nostra Città. Egli aveva qui ritrovato un soggiorno sodisfacente non tanto per l'amenità della natural posizione, e per la dolce temperatura del clima, quanto perchè nello spazio di circa tre mesi non solo non aveva ricevuto il benchè minimo disgusto, ma eziandio era stato onorato, rispettato, e protetto (3).

14. Non solo in detto anno 1461. Pio II.

<sup>(1)</sup> Gobellin. lib. 6. pag. 167. e 169. Raynal. ad an. 1461. art. 128.

<sup>(2)</sup> Idem pag. 169.

<sup>(3)</sup> Idem loc. cit. Pontifex in hoc loco (in Tivoli) paulo minus quam tres menses habitavit non sine alacritate animi propter loci amoenitatem, quamvis curis urgeretur assiduis.

venne în Tivoli, ma, giusta il più volte lodato Gobellino (1), anche nella estate dello
anno 1463. vi si trovava, e secondo lo Storico Giacomo Antonio Brigaute (2), vi veniva
in ogni anno., Questo S. Pentefice (dice
,, egli).. prese tanto credito all'aria de Ti, bore, che in tutto lo tempo che visse, ve, niva a farvi tutta la estate ogni anno, fa; cendo infinito utile alla Città per-la Corte
, che portava, e per lo infinito popolo, che
, vi concorreva ,. Finalmente, questo Papa
essendo passato agli eterni riposi ai 14. di
Agosto dell'anno 1404, Paolo II. fu eletto in
suo luogo ai 31. del mese medesimo.

15. Sul principio del suo Pontificato continuò a regnare in Tivoli la quiete ricondottavi dal suo Predecessore, ma le guerre, che
cominciavano a devastare il limitrofo territorio di Monticelli, seguita la morte del sovraindicato Everso Orsini (3), ridestarono l'elettriche scintille della discordia, e i malinteazionati ripigliarono il maltalento di nuocere,
Era infatti la Città nello anno 1469, in si
pericolosa effervescenza, che il Papa fu costretto a prendere misure così forti, che sospese anche la celebrazione della solita Fiera per la festa della Natività di Maria Santissima. Gli riusci nulladimeno di ricondurvi la

<sup>(1)</sup> Gobellin. lib. 12. pag. 315.

<sup>(2)</sup> Loc. cit. pag. 21. ter.

<sup>(3)</sup> Jacob. Cardin. Papien. Comment. lib. 2.

calma; ma questa fu di breve durata. Imperciocche essendo egli morto nel di 26. Luglio 1471. il suo successore Sisto IV. nell'anno 1473. vide rinnovellati gli stessi disordini, per eni deputò il Cardinal Nardini Arcivescovo di Milano, e Governatore di Roma colla qualità di Commissario. Si portò questi in Tivoli nella stagione estiva dell'anno medesimo; ma non corrispose nè alle speranze del Principe, nè ai bisogni de' Tiburtini . Mal conoscendo forse il loro carattere, invece di far nso di maniere dolci, e di prudenza per conciliare gli opposti partiti, credette di ottenere lo intento co' mezzi di rigore, e di severità, e si procacciò la universale esecrazione. Annullo l'esenzioni libere della Città, non fece alcun conto de' suoi inveterati privilegi, e si comportò ( dice il del Re ) con tanto dispotismo, che pareva usurpar volesse la Signoria di Tivoli (1) . Stomacati pertanto i Tiburtini dalle sue stravaganze, e da pregiudizievoli abusi, che tutto giorno andava introducendo, ricorsero al Papa, il quale avendo conosciuto la verità, rivocò immediatamente la commissione delegata a quel Cardinale, e distrusse tutte le innovazioni, che fatte aveva a pregindizio dei diritti della Città.

16. Successivamente, e nello anno 1478. tali dissapori insorsero fra la nostra Città e il popolo Romano per la Cabella del Passo, che

<sup>(1)</sup> Ant. del Re loc. cit. cap. 8.

potevano prendere un carattere disgustoso se, mediante la valevole interposizione di quel Pontefice, non si fosse il tutto ultimato con una transazione amichevole, i principali Articoli della quale furono del tenore seguente.

, 1 Cittadini di Roma, che transiteranno, per la Città, e quel territorio di Tivoli, con generi, e mercanzie ricavatet da luogghi, da cui n'è permessa la estrazione, non, saranno obbligati a pagare la Gabella del Passo.

" a. Avranno la stessa esenzione pel tran-"sito, come sopra, tutti quegl'Individui, che " abitano nella Città di Romai nella maggior " porte dell'anno, e che posseggono in proprietà una Casa, ed una Vigna fra il ter-" 20 miglio del territorio Romano, secondo " il tenore de Statuti.

"3. 1 Cittadini Romani, che hanno una "possidenza nella Città, e territorio di Ti-"y voli, saranno soggetti al pagamento di detta "Gabella; eccettuati però que' Cittadini, e "Corporazioni Religiose, che avranno pattui-"to con quella Comune di estrarre una quan-"tità del produtto de'loro beni. In questo "caso saranno seggetti al Dazio solamente per "Ia quantità pattuita.

, 4. Tutti i Cittadini Romani saranno soggetpti al pagamento di detta Gabella nella estraziop, ne di que' generi, ed effetti che compreranno pella Città, e territorio di Tivoli, secondo il tenore de' Capitoli, e delle conven" zioni di essa Città. Sa ranno peraltro esen-" ti pei generi, ed effetti " che compreranno " in tempo di Fiera " la quale è libera.

" 5. Si conviene, che col presente atto di " Traussazione non s' intende dalle Parti transigenti recare alcuna innovazione ai Trat-, tati, ed alle Convenzioni già stipolate, ed " esistenti fra lo inclito popolo Romano e il " popolo. Tributtino ".

Questo atto di Transazione fu letto, pubblicato, e stipolato in forma la più autentica nella Sala del Campidoglio ai 2. di Giugno del

predetto anno 1478. (1).

17. Eramando di consolidare sempre più il buon ordine in Tivoli, Sisto IV. vi mandò nel 1481. altro Commissario chiamato Saldone dei Saldoni, uomo istruito, e dabbene. Emanò delle savie riforme analoghe alle circostanze, le quali appagarono il genio de Tiburtini in modo, che ne implorarono la suprema approvazione. Sisto IV. non solo sanzionò tali riforme, ma confermò eziandio tutte le al-

<sup>(1)</sup> Codic.Petrarch.pag.90. In fine dell' Atto si dice: Actum Romae in Palatio Maguificorum DD. Conservatorum in Aula parva. Et Ego Paulus Poncianus civis Romanus Dei gratia publicus Imperiali auctoritate Notarius, et modo Notarius praefatorum Magnificorum DD. Conservatorum ... una eum Procuratoribus Tiburis interfui ... ideo rogatus scribere scripsi, et publicavi.

tre leggi Statutarie di Tivoli con Breve dei 30. Ottobre del prefato anno 1481. (1). Queste ed altre providenze applicate dall' ottimo Pontefice con saviezza, fecero si che, durante il suo Pontificato , tornasse in essa Città quella tranquillità, che negli ultimi anni del suo Regno procurato aveva di ricondurvi Pio II. Non costa infatti, che gli opposti Partiti facessero in quel tempo movimenti contrarj all' ordine pubblico , ed è probabile , che il famoso Toccio Ilperini o aveva cessato di vivere, o aveva abbandonato quelle idee di rivalità, e di ambizione, che tanto male avevano recato alla Patria. Reca invero meraviglia nel dover rimarcare che, dopo gli avvenimenti di sopra descritti , ne' quali tanto si e di quello parlato , i Storici patri non ne abbiano fatto ulteriore menzione, e ci abbiano occultato pur anco la epoca della sua morte. Costa peraltro, che ebbe de' discendenti. Fra gli atti di Jacobo Cenci si trova un Tiberio di Antonio di Toccio Ilperini, che viveva nel 1489 (2). Si sa ancora, che tra questa potente famiglia, e l'altra famiglia de Angelis, allora del pari illustre, come al presente, seguirono de' matrimonj , giacche un Gio. Battista Ilperini sposò una Maria de Angelis (3).

<sup>(1)</sup> Statut. Tiburt. lib. 5. pag. 72.

<sup>(2)</sup> In Archivio Tiburt. Tom. 2. pag. 79. ad an. 1489.

<sup>(3)</sup> Nel Catasto del 1535. contrada Ca-

18. Se ci è sconosciuto l'anno della morte di Toccio Ilperini, conosciamo però quello, in cui Tivoli perdette il sullodato Clemente Brigante... Giunto questi ad una età provette, pieno di meriti, e con rincrescimento della Patria passò a miglior vita nel mese di Decembre dello anno 1481. Egli era il rifugio di tutti i Cittadini per consiglio, e per soccorso ne'loro particolari bisogni, e se non fosse divenuto oppositore della potenza, e de' progetti del surri ferito Toccio, chi sa a quanti maggiori disastri si sarebbe trovata esposta Tivoli nelle belliche vicende seguite e prima, e durante il Pontificato di Pio II. (1).

strovetere pag. 6. Gio. Battista Ilperini offerma di possedere alcuni beni jure dotis D. Mariae de Angelis. La stessa famiglia de Angelis circa il medesimo tempo imparento colla famiglia Orsini, e mantenne sempre nella sua Patria un grado distinto, co attualmente viene illustrata dal Sig. Cav. Angelo de Angelis, e da Monsig. D. Luigi de Angelis Arciprete della insigne Cattedrale di Tivoli, e Prelato Damestico di S. S. Papa Pio VII. felicemente reguante.

(1) Clemente Brigante sece il suo ultimo Testamento li S. Ottobre per gli Atti del nominato Jacobo Cenci, che tuttavia si conserva nello Archivio Tiburtino. Si seelse la Tomba nella Chiesa de Domenicani presso il maggio-

10. Oltre la succennata famiglia Brigante Colonna proveniente dai Colonnesi di Palestrina, figurava in Tivoli nella età istessa altra famiglia Colonna, che dai medesimi Colonnesi derivava. Sebbene e per possidenza, e pei natali non fosse questa inferiore a quelle degl' Ilperini, e dei Briganti, tuttavia gl' Individui di essa come della pace amanti, e scevri di ambizione, sembra che non prendessero parte veruna nelle fazioni del giorno, nè s'immischiassero, almeno direttamente, nelle narrate politiche vicende. Non costa infatti, che Antonio Colonna, e Vincenzo Colonna suo figlio, che vissero in que' torbidi tempi divenissero capi, o fautori manifesti del partito Orsino, o Colonnese, Anch' essi contavano nella serie de'loro Maggiori, personaggi illustri, fra quali Anglerio Colonna, Cittadino nella toga, e nella spada eccellente, che visse nel Se-

re Altare, ove si legge la Epigrafe seguente.

IIIC IACET CORPVS

NOBILIS VIRI CLEMENTIS BRIGANTIS

DE COLUMNA

QVI OBIIT ANNO 1481.

Questa famiglia, che si conserva ancora per linea feminina nel Sig. Conte Valerio, e ne' Sig. Ciuseppe, e Francesco nipoti suoi, e della bo. me: del Conte Carlo, germano di detto Valerio, tuttavia mantiene quel lustro, che i nobili suoi Avi in essa trasmisero.

Tom.III.

114 colo XIV. e mori nello anno 1352. (1). Il predetto Vincenzo Colonna viveva precisamente nell'anno 1474. mentre erano alla testa degli affari di Tivoli i prenarrati Clemente Brigante, e Toccio Ilperini . Amato sommamente per le sue belle qualità, e per le sue virtù da Stefano Colonna dei Sciarra, Signore in quel tempo di Palestrina, fu da questo investito a titolo di feudo perpetuo di una ragguardevole estensione di terre nella Tenuta di Corcollo esistente, e di proprietà di esso Stefano, conforme chiaro apparisce dagl' atti di Jacobo Cenci altre volte nominato, il quale si rogo dell' Istromento pubblico di tal concessione (2). Oltre il motivo risultante dalle

(1) Nella Chiesa di S. Andrea de' Camaldolesi di Tivoli esiste la tomba di Anglerio Colonna colla seguente sepolerale Iscrizione HIC IACET CORPVS NOBILIS VIRI ANGLE-

## RII DNI OCTAVII

DE COLVMNA QVI OBIIT ANNO 1352 IN

XSTO DIE 4.0 8BRIS

## CVIVS ANIMA REQVIESCAT IN PACE AMEN

(2) Questo Istromento porta la data dei 7.
Agosto 1474, e si enunciano i contraenti cosi: Magnificus, et potens Dominus Stephanus
de Columua, Dominus de Praeneste, sponte dedit, et concessi in perpetuum, et jure Feudi Vincentio Antonii Columnae de Tibure.

virtú di Vincenzo, indusse ancora il predetto Stefano a recargli un tal beneficio il grande attaccamento, che ed esso, e i suoi Maggiori avevano sempre mostrato ai Colonnesi di Palestrina, conforme si legge in quello Istromento. Questa famiglia de Colonnesi di Tivoli, che rimonta anch' essa ad una origine antica, mantenne sempre, come le altre sopraindicate, un rango distinto nella sua Patria (1).

(1) Paolo Colonna fu l'ultimo discendente di questa famiglia de Colonnesi di Tivoli. Essa però si conserva tuttavia per linea feminina nel Rimo Sig. Canonico D. Carlo Sabbi ed altri suoi fratelli e nipoti. Il fu Cap. Gio. Domenico Sabbi, passato ultimamente a vita migliore con rincrescimento della Patria per le esimie prerogative, di cui era fornito, fu lo Erede testamentario dei beni di detto Paolo, e mantenne sempre il rango distinto del suo Autore, e de suoi nobili Antecessori.

Fine del Libro XV.

## STORIA DI TIVOLI

ww

## LIBRO XVI.

1. Fra gli nomini che per dottrina, per talenti, e per religione fiorirono in Tivoli nel Secolo XV, Angelo Lupi meritar deve la più onorata menzione. Egli può giustamente chiamarsi il sostenitore della decadenza della sua Patria, suo sublime ornamento, decoro, e luminare della Chiesa Tiburtina. Fin dalla più tenera età agli studi applicatosi della sacra, e profana Letteratura, fece così grandi progressi, che la fama delle sue cognizioni, e de' suoi lumi penetro fino al trono de' Pontefici. Conoscendo allora il Papa Sisto IV. i vantaggi, che ritrar poteva da questo esimio Ecclesiastico Tiburtino in affari politici e morali, prima di tutto lo sollevò alla Cattedra della predetta Chiesa Tiburtina nello anno 1471. . quindi addossandogli aziende della più alta importanza, lo spedi ne' Governi di Rieti, di Città di Castello, di Ascoli, di Perugia, e di Fano, e dovunque si distinse mirabilmente per la sua integrità, per la sua prudenza, e per la saviezza di sua condotta. E ad onta delle fazioni, cagione fune sta in que' tempi di dio rdini, e di stragi, nulladimeno la subordinazione, la pace, ed uno amore scambievole regno sempre fra snoi amministrati, presso i quali lasciava in fine del suo ministero la dolce, e grata memoria del suo governo e della sua dimora fra di essi (1).

"2. Nel 1472. occupava in Perugia la carica di Vice-Legato del Cardinale Ammanati . Era cosi sodisfacente la maniera, con cui disimpegnava impiego tanto geloso, che quel Porporato gliene dimostrò il suo compiacimento. e la sua riconoscenza in replicate lettere officiose, in alcuna delle quali fa egli conoscere la grande stima, che aveva del nostro Prelato Teburtino. ,, Il Papa mi chiama in Roma (gli " dice il Cardinale in una lettera dei 15. Fe-, braro 1472. ), e ne ignoro il motivo. So-" no però assicurato, che quantoprima torne-.. rò nella mia Provincia . . . Procura intanto n di continuare nel tuo officio con quella con-, dotta, che finora la Umbria ha sperimenta-" to con tua, e mia lode . . . Se poi serberai " fino al termine della carica quella opinio-" ne di virtà, di cui sei attualmente in pos-, sesso, ne ritrarrai moltissimo bene. Quel-, lo che io dirò di te in Roma voglio, che " giunga a tua notizia da ogn' altro, e non " da me . lo sodisferò sicuramente al dove-., re, che esiggono i tuoi meriti, e la nostra

<sup>(1)</sup> Giustiniani Vescovi di Tivoli pag. 56. Marzi Stor. di Tivoli lib. 6. Ughelli Ital. Sac. Tom. 1. Ansaloni loc. cit, Secol. XV.

" amicizia... Tu sei prudente, tu sei bravo " e collo ingegno, e colla lingua. Vegga tuta ta la Legazione, che nel tuo ministero sei , sempre disposto a sollevare i poveri . . . " Mostrati sempre egnale a te stesso, e le , preclare azioni della età tua più giovane " non siano obbliate negl'anni tnoi adulti (1).... 3. Essendosi poco dopo manifestati dei torbidi nella sudetta Città di Perugia, e ne'contorni, il Cardinal Legato con altra lettera dei 10. del mese di Aprile dello stesso anno, eccitò il coraggio, e la vigilanza di Angelo per contenere i malintenzionati , e ricondurre la calma fra le popolazioni di quelle contrade . , Nuovamente ti esorto (dice il Cardinale ), " nuovamente ti prego a tenere in contegno " non solo i Perugini, ma tutti i provinciali " eziandio, onde non si dilati: il fuoco della . dissenzione di Todi da cui tutta la Provin-" cia fu finora augustiata . Tu stesso mostra-,, ti in campo, e periostra que' luoghi, che per , la vicinanza sono più proclivi al tumulto . " Io temo, che il nostro Governatore di Su-,, tri sia troppo languido in simili circostan-" ze; ma spetta a te tutto lo incarico, giac-" chè tu sei quello , che a tutti presiedi ... Fin-, chè mi sarà concesso di tornare in cotesta , Residenza, procura di rimediare a si fatti " sconcerti " (2) .

<sup>(1)</sup> Card. Papiens. Epist. 435.

<sup>(2)</sup> Loc. cit. Epist. 442.

4. Tante cure, e sollecitudini, al peso delle quali il Vescovo Tiburtino si sottoponeva con zelo, e con vero spirito di adempiere ai propri doveri , alterarono la sua salnte . Inquieto però il Cardinal Legato lo esorta non solo a moderarsi, ma ancora a desistere affatto da qualunque imbarazzo. La lettera, che scrive a tale effetto in data dei 13, del mese medesimo, è troppo lusinghiera pel nostro Concittadino, per non doversene qui riferire la sostanza . " Sento che tu sia incomodato da " frequenti insulti di stomaco ( scrive il Car-, dinale ), e che pocanzi fosti assalito dalla , febre . Questa notizia mi amareggia somma-, mente , perchè niun altro oggetto è a me , più caro e più utile della tua salute. lo " temo, che tu ti sottoponga a travagli supe-., riori alle forze della tua fisica costituzio-", ne . Se così é , lascia pure tutto in abban-., dono, e preferisci la tua vita ad ogni altro " pensiero molesto. Amo piuttosto, che peri-, sca la Legazione, che la tua mortale esisten-" za. Quella sarà mia compagna per breve tem-., po, ma tu sarai mio per sempre ., (1). Nella indicata Città di Fano Angelo trovò nel vestire delle donne un lusso eccessivo che versava nel seno delle famiglie disesti notabili. Per rimediare a questo male formò una Prammatica salutare, colle cui savie disposizioni

<sup>(1)</sup> Loc. cit. Ep. 443.

moderò gli effetti perniciosi di esso. Sensibile poi ai bisogni del suo simile, e di tutti i poveri, ordinò nella stessa Città, che una discreta porzione delle successioni intestate dovesse erogarsi a vantaggio della cassa del Monte di Pietà, sfinché uno stabilimento così utile venisse alimentato da rendite sempre vive, per poter somministrare incessantemente un rifugio a favor di coloro, che non trovando alle volte altra risorsa alle proprie indigenze, potessero riuvenirla nel pignoramento temporaneo di qualche mobile effetto (1).

5. Mentre il Vescovo Lupi impiegava tutto se stesso in servigio del suo Sovrano, e andava facendo la felicità di tanti popoli, i suoi voti, e i suoi desideri erano rivolti alla sua Chiesa Tiburtina, ed ai suoi Concittadini, Notizie disgustose gli ferivano le orecchie, e gli facevano apprendere, che lo stato piuttosto infelice .. in cni aveva lasciato la Patria per le interne discordie, andava tuttogiorno peggiorando. Allora implorò dal Pontefice la grazia di poter ritornare in mezzo della sua greggia per tanti titoli ad esso cara, ed è presumibile, che accelerasse il sovrano permesso, quando fu prevennto della morte del sopralodato Clemente Brigante - Infatti egli verso l'anno 1482. 0 1483. già si trovava nella sua Episcopale residenza. Le guerre, le rivoluzioni,

<sup>(1)</sup> Ginstiniani loc. cit,

le detestabili fazioni , ed anche il flagello della peste, che nello anno 1480., e 1481. devastò Roma, e i suoi contorni, avevano ridotta la Città di Tivoli in quel tempo in uno stato così deplorabile, che la sua forma di allora era molto diversa da quella di un secolo addietro .: Impoverita nelle sostanze, ecclissata nello antico suo lustro', aveva perduto dne terzi della popolazione, ed in conseguenza della sua forza, e della sua industria (1). A questo quadro affligente Angelo non: si sgomentò. Animato da quello zelo patriottico, proprio de' veri Cittadini, impiezò tatte le sue cure le tutti i suoi talenti onde riparare alla decadenza della Patria, e ridonarle una situazione : migliore .

6. Per riuscire più eficacemente nel plausi; bile progetto si associò ad una Magistratura composta di uomini probi, e virtuosi, fra quali sono degni di essere rammemorati Pietro Santo Brigante, Francesco Zacconi, e Pietro Leonini (a). Considerando il Vescovo, e questi suoi Colleghi, che il decoro, gli ornamenti, e la potenza di una Città si almenta in proporzione della popolazione, rivolesco i lor ro primi pensieri a tale oggetto importante, e formarono un piano degno degli antichi Romani. Tivoli, come teste si è accemato, era rimasta quasi viuota di abitatori. Si deliberò

<sup>(1)</sup> Statut, Tiburt. lib. 5. pag. 72. ter.

<sup>(2)</sup> Idem loc, cit.

adunque di chiamare da tutte le partí i forastieri per fissare in essa il loro domicilio, e ripopolarla. A tale effetto con decreto apeciale furono primieramente confermati tutti i privilegi, e tutte l'esenzioni già concesse ai forensi dalle. Leggi Statutarie, quindi furono fatti pubblicare per tutte le Città, e Castelli confinanti gli Atticoli seguenti.

", I. Tutti i forensi, che verranno ad abi-", tare in Tivoli, e presteranno il giuramen-", to di osservare le leggi della Cittadinanza ", sotto pena di 40. fiorini da accrescersi ad ", arbitrio della Magistratura, saranno esenti da ogni imposizione, e da tutti i pesi ", personali, reali, e misti per anni dieci da ", decorrere dal giorno del loro arrivo nella ", Città.

, a. Verun proprietario, o possessore di terpreni e poderi, verun Officiale o Cursore del
prabblico potrà procedere contro i forensi
per causa de danni recati dal loro bestiaper di qualunque specie. Saranno tenuti alla sola emenda del danno seza altra pena.

ja la sola emenda del danno seza altra pena.

ja la roma la pagamento della Data delle
mille libre pei primi quattr' anni del predetto decennio; e se fabbricheranno delle
Case, o ne compreranno per la loro abitazione, saranno csenti da quel pagamento per
lo intero decennio, e

" 4. E perche più volentieri , e con mag-,, gior sollecitudine vengano a stabilirsi in Ti" voli , sarà pagato il fitto delle case, che " sceglieranno per abitarvi , col denaro del " pubblico Erario pel primo anno del loro . soggiorno .

. 5. Le cause de' forensi si tratteranno som-" mariamente senza strepito, e figura di giu-. dizio avuto riguardo alla sola verità del .. fatto .

.. 6. A tal' effetto si formerà un bussolo col " metodo consueto, in cui saranno chiuse delle , schedole , contenenti ognuna il nome di quat-, tro prebi Cittadini . In ogn' anno poi si verrà " alla estrazione di quattro di essi, i quali, " unitamente a Monsig. Vescovo presente, e " quindi ai suoi Successori, dovranno proteg-" gere i forensi, patrocinare le loro cause " giudiziali , e stragiudiziali 'negozi , e pro-, curare con efficacia, che siano inviolabilmen-, te conservati tutti i loro privilegi ; per la , esatta osservanza di che i prefati quattro probi Cittadini presteranno il giuramento " nelle mani della Magistratura pro tempore. 7. Il Cancelliere della Città sarà tenuto " di officio di formare un esatto Registro di " tutti i forensi, individuando i nomi, e la , loro Patria originaria, come ancora il loro " giuramento, cauzioni, e pene convenzionali. , 8. Il magnifico Sig. Conte , i suoi Officia-, li , il Capomilizia , ed i Priori pro tempo-" re osserveranno, e faranno osservare tut-

, te le sudette ordinanze , sotto pena , per

" ogni mancanza , di 25. libre da incorrersi " ipso facto.

, 9. Finalmente, per giusti motivi moventi lo animo de prefati Signori Vescovo, Capomilizia, Priori, e Aggiunti, sis stabilisce che la Fiera, la quale si celebra mella festa della Natività della Santissima Vergine, durerà colle stesse immunità, privilegi, ed esenzioni fino al giorno na. del mese di Settembre, (1)

7. Queste providenze sortirono pienamente lo effetto bramato. Si videro all'istante concorrere dai vicini , e lontani Castelli quantità di famiglie, le quali abbandonate le loro natie contrade, si portarono in Tivoli a domiciliarsi, e profittare de' ripromessi vantaggi. ed a ripopolarla (2). Per dare pei a quelle una fermezza autentica, e permanente, lo egre. gio Vescovo Lupi fece le più calde premure. onde venissero sanzionate dal Papa, ma la morte di questo, seguita li 14. Agosto dello anno 1484, impedi il compimento de' suoi voti. Eletto a successore di Sisto IV. nel di 29. dello istesso mese Gio. Battista Cibo, che prese il nome d'Innocenzo VIII., rinnovò le sue istanze, ma anche in questa occasione vi si frappose la morte. Imperciocchè sul principio del 1485. il Vescovo Tiburtino passò agli eterni

<sup>· (1)</sup> Statut. Tiburt. loc. cit.

<sup>(2)</sup> Vedi il Catasto di Tivoli compilato nel 1535. Contrada S. Croce.

riposi. La sua perdita cagionò in Tivoli un lutto universale. Egli avera ben meritato della Patria colle sue operazioni politiche, e religiose, e la Patria riconoscente, e da esso migliorata diede segni del più alto rincrescimento, quando ne restò vedova per sempre (1). Fu sepolto nella Chiesa Cattedrale, e la sua funebre Iscrizione, che si legge tuttora, riunisce in compendiol a serie di tutte le cariche luminose che sostenne, e di tutte le sue virtù (2). La famiglia Lupi era in quel tempo nobile, e numerosa. Tra i tre fratelli Leonardo, Proe numerosa. Tra i tre fratelli Leonardo, Proe

<sup>(1)</sup> Questo Vescovo fabbricò la vecchia Sagrestia della Cattedrale, ove si vede ancora lo Stemma gentilizio della Famiglia.

<sup>(2)</sup> ANGELO LVPO PONT TIBURTINO IVRIS VTRIVSOVE CONSVLTISSIMO SACRA-RVM LITTERARVM ET RITVVM PERITISSIMO INTEGRITATE FIDE ET CASTIMONIA CLA-RO VEROQUE TOTIVS LATII PATRI CVIVS IN PRIMIS INDE REATINORYM TIPHERNAT, ASCVIAN. FANENS. PERVSIN. PICENTIVM CAETERO-RVMOVE POPVL, OVOS MIRA IVSTITIA MA-CNANIMITATE ET ABSTINENTIA GVBERNA-VIT . DESIDERIO FUNERATO FRATRES PE-TRVS LVPVS PONT SORANVS LEONARDVS ET PROSPER BENEMERITO ET SAPIENTISSIMO POSVERVNT VIXIT ANNIS LXIII. MENSIBVS III DIEBVS VIIII OBIIT ANNO SALVTIS MCCCCLXXXV.

spero, e Pietro indicati nella succennata Iscrizione, quest'ultimo, contemporaneamente al detto Angelo, faceva una brillante figura. Niente inferiore in meriti al Vescovo di Tivoli era stato da Sisto IV. esaltato si 16. di Settembre del 1479. alla Chiesa Vescovile di Sora. Si tornera a parlare di questo in appresso.

8. Innocenzo VIII. porto sul trono le più belle disposizioni a favore di Tivoli, e perciò le recò segnalati benefici . Sul principio del suo Pontificato godeva questa Città i favorevoli effetti de' savi regolamenti del Vescovo Lupi, e andava rianimando la sua industria, e il suo commercio. Aveva peraltro un debito vistoso colla Camera Apostolica proveniente dal prezzo del Sale, il di cui pagamento nelle attuali circostanze avrebbe di molto disestato i suoi interessi. Il Papa le condonò generosamente questo debito, ordinando però ai Magistrati, che la somma da esso risultante, fosse impiegata a vantaggio della Citta medesima, e nelle riparazioni, di cui si vedeva bisognosa (1). Nello anno appresso 1486. i Tiburtini promossero nuove suppliche per l'approvazione di quelle ordinanze emanate durante il governo del detto Vescovo Angelo Lupi . L'ottimo Pontesice non solo secondò in ciò i voti del Pubblico, ma sanzionò eziandio, e confermò tutti gli Statuti Tiburtini con un

<sup>(1)</sup> Codic. Petrarch. pag. 44.

Breve correlativo in data dei 13. Novembre dell' anno medesimo (1). Successivamente e nell'anno 1488. alcuni Cittadini , fra quali Pantaleone Viscanti , volendo profittare della bontà, che il Sovrano mostrava verso la loro Città , compilarono alcune Riforme Statutarie , ed immediatamente ne ottennero da quello la conferma, mediante un Diploma emanato li 19. Luglio dello stesso anno (2).

9. Dopo aver proveduto alle riparazioni materiali di Tivoli, ed autorizzati gli Statuti, e Riforme Statutarie, il S.Padre Innocenzo VIII. che voleva in tutte le parti provedere al benessere di quella Città, gettò uno sguardo paterno sull'amministrazione della giustizia, ed avendo ravvisato che, ad onta delle buone Leggi, la loro esecuzione era malmenata, e che fra i Ministri della giustizia regnava solo il capriccio, e lo arbitrio, vi spedi colla qualità di Commissario Apostolico Monsig. Matteo Cibo suo Nipote, il quale si comportò egregiamente, e fece gran bene (3). Di più nello anno seguente 1489, una inondazione del finme Aniene, consimile a quella del 1432. aveva cagionato danni così rimarchevoli al parapetto della Caduta, che se non vi si poneva un pronto riparo, gli Opifici ne avrebbe-

<sup>(1)</sup> Statut. Tiburt. Lib. 5. pag. 72.

<sup>(2)</sup> Idem loc. cit. pag. 74. e 75.

<sup>(3)</sup> Codic. Petrarc. pag. 43.

ro risentito pregiudizi notabili . Sensibile il buon Pontefice a questo infortunio de' Tiburti. ni . ordinò sal fatto un sussidio di 400. ducati : ma per le attuali circostanze troyandosi esausto lo Erario Camerale, rilasciò a favore della Città il censo delle mille libre per anni due, conforme risulta da un Breve correlativo dei 13. Luglio dello anno sudetto (1). Altri vantaggi , ed altri effetti della sua munificenza speravano i Tiburtini dal magnanimo cuore d'Innocenzo VIII, ma pei loro voti, e pei loro bisogni fu troppo breve il di lui Pontificato . Mori nel di 25. Luglio del 1492, e la loro riconoscenza registrò a perpetua rimembranza lo augusto suo nome nella classe di que' Papi, che beneficarono Tivoli.

10. Durante le impero di questo benefico Principe, fioriva in questa Città sua Patria un famoso letterato chiamato Platone. Era così versato nella cognizione delle lingue orientali, che tradusse dall'Araba, nella lingua Latina l'opera dello Astrologo Almazar sul senso di 150 stelle, e stampo la sua versione in Venezia nel 1493, unitamente alle opere di Tolomeo. Che questo Platone fosse Tiburtino lo asserisce con asseveranza lo Cesnero nella sua Biblioteca latina, e di l'Volpi (2).

11. Alessandro VI. successe al defonto Pontefice Innocenzo VIII. li 11. Agosto 1492. Quei

<sup>(1)</sup> Loc. cit. pag. 44.

<sup>(2)</sup> Vulpi loc. cit. lib. 18. Cap. 16.

giorni di calma, che vedemmo regnare in Tivoli nel Regno precedente, ed anche prima. vanno ora a sparire, e le guerre, e i disordini tornano a formare il tema disgustoso della nostra narrazione. Seguita la morte di Ferdinando Re di Napoli li 25. Gennaro del 1405. gli successe Alfonso II. suo figlio . Quantunque sul momento il Papa Alessandro VI. pareva inclinato a secondare i progetti di Carlo VIII. Re di Francia, che aveva delle pretensioni a quel Regno, e che già era stato chiamato in Italia da Ludovico il Moro Reggente del Ducato di Milano, tuttavia poco dopo variò pensiero, si uni ad Alfonso, e procurò di distogliere il Monarca Francese dalla sua impresa: ma questi , di animo gnerriero ed ardente , già era entrato con una armata numerosa nel Piemonte, ed aveva decisa nel suo Gabinetto la conquista del Regno, e la espulsione degli Aragonesi dalla Italia. Allora il Papa, e il suo Re alleato pensarono al modo di potersi difendere dalla minacciata invasione . e per fissare il Piano, e le risorse fu stabilito di tenere un Congresso in Vicovaro, allora spettante agli Orsini, ove si trovava Virginio Orsini. Alfonso fu il primo a recarsi in quel luogo, e quindi il Papa. Esseudo partito da Roma alle ore 20. del giorno 13. Luglio dell'auno predetto, giunse questi in Tivoli ad un' ora di notte, fu alloggiato decorosamente nel Palazzo Comunale presso S. Maria Maggiore, e nel giorno appresso si trasferi ove era atteso Tom.III.

a30
dal Monaree Napoletano (1). Il Congresso di
Vicovaro durò tre giorni, ed in esso si convenne, fra le altre cose, che lo indicato Virginio Orsini resterebbe in Roma per bilanciare colle sue forze quelle de Colonnesi (2).
Quindi il Papa, ripassando per Tivoli, tornò
nella sua Capitale; principiarono le belliche

(1) Raynald. ad an. 1494. art. 20.

(2) Nel magnifico Palazzo della nobilissima famiglia Bolognetti in Vicovaro si legge la seguente Iscrizione, che rammenta il sopradetto Congresso.

VICUS VARONIS
ANTIQUISSINWM AEQVICOLARYM OPPIDYM
IN VIA VALERIA. A NATALL COMITE VRS
OPVLENTA NNOVENTWA "SANCTISSIMI RES
DICTI SEGESSV - PII II FONT- MAX. "SVELACEN
SE MONASTERIVM PETERTIS HOSPILIO
MARCI ANTONII SABELLICI ORTY
LYDOVICI CONZACAE CA EDE DIVYRNA
VASINAE CENTIS DOMINATIONE
SYMMAQUE IN EAM OPPURNONEW FIDE
SYMMAQUE IN EAM OPPURNONEW FIDE

INDE TAMEN ILLYSTRIVS ATOVE CLORIOSIVS
OBTINVIT NOMEN
QVOD ALEXANDER VI P. M. ET ALPHONSYS
DIE XII IVILI MCCCCXCIV IN COLLOQVIVM
BYC VNA CONVENERLIN!

BYC VNA CONVENERINT
TOTOQVE TRIDVO CVM OMNI CYLTY AVLICO
DE CRAVISSIMIS ITALIAE REBYS
DELLERATVBI CONSTILERINT
FERDINANDYS BOLOCYCTYS LOCI

PRINCIPS
INSTAVRATO AVCTO GRVATOQVE PALATIO
QVO JANTI OLIM HOSPITES EXCEPTI FYERE
CELEBERRIMI FACTI MONVMENTAM POSVIT
ANNO REP. SAL, MDCCXXI

operazioni, e lo incendio di guerra si diffuse per tutta la Italia con rapido esterminio.

12. I Francesi, a guisa di torrente, occuparono la Toscana, penetrarono negli Stati Romani, ed il Re Carlo entrò in Roma trionfalmente . Allo aspetto delle vittorie di questo Monarca, Virginio Orsini, o per genio, o per mire politiche, si staccò dalla lega del Papa, e di Alfonso, e si uni al partito contrario. Trovavasi allora nella Corte, ed al suo servigio Giacomo Tobaldi Patrizio Tiburtino, personaggio di distinzione, e di merito. Volendo far conoscere in senso non equivoco i nuovi suoi sentimenti al Re Carlo, Virginio lo spedi ad esso col carattere di Ambasciadore, offrendogli tette le sue forze, invitandolo a penetrare nel Regno dalla parte dello Abruzzo, e facendogli al tempo stesso premure di passare per Vicovaro, ove le sue milizie avrebhero accresciuto lo esercito Reale (1). Accolse il Re Carlo le cortesi esibizioni di un Principe così potente, e di un guerriero così rinomato, e marciò immediatamente alla volta di Tivoli. Giunto nelle vicinanze di questa Città il Magistrato uscigli incontro, fu introdotto fra le mura con soli 300, soldati della guardia del corpo, e non vi si trattenne che un giorno . Giunse quindi in Vicovaro , atteso dal pre-

<sup>(1)</sup> Zappi Memor. di Tivoli MS. pag. 31. Del Re cap. 8.

fato Virginio, e da altri Principi della stessa famiglia, e di là si spinse nel Regno.

13. Questa situazione politica dello Stato Romano, ed il passaggio di tante truppe estere fecero sviluppare nuove rivoluzioni anche in Tivoli . Era infatti in quel tempo questa Città in sconvolgimenti cosi funesti, e le civili discordie laceravano il suo seno così crudelmente. che i Castelli , e le Terre confinanti erano ripiene di Tiburtini fuorusciti, e la Città stessa presentava l'aspetto di un campo di battaglia . Tacevano le leggi , l' autorità de' Magistrati era impotente, gli ordini loro inefficaci. nè la considerazione della ruina della Patria bastava a raffrenare il furore de'faziosi (1). Tanto può la furia delle passioni, a cui si è lasciato libero il freno! Le famiglie de' Fornari , e de' Moroni ve devansi alla testa di un partito . I Leonini , i Tobaldi , e i Zacconi primeggiavano alla testa dell' altro . La Porta S. Angelo . Porta S. Giovanni . e Porta S. Croce erano occupate da questi, ed i primi si erano fortificati nella Porta del Colle . Gli uni e gli altri, profittandone respettivamente, introducevano a loro bell'agio nuovi rinforzi di milizie. Alla notizia di tali sconcerti volendo il Papa Alessandro frenare l'orgoglio dei rivoltosi, e ravvicinare gli animi discordi, mandò in Tivoli due distaccamenti di cavalleria; giunti però alla predetta Porta del Colle non solo pon

<sup>(1)</sup> Zappi loc. cit. Ansaloni loc. cit. Sec. XV.

furono ricevuti, ma assaliti dai Fornari, e dai Moroni con balestre, ed altri militari istromenti, furono bruscamente scacciati, ed anche inseguiti (1). Il Papa non credette per allora punire tanta baldanza, o non si trovò in istato di vendicare lo affronto ricevuto.

14. Rimasti in balia del loro furore i due Partiti, avrebbero continuato a scannarsi, se Antonello Savelli Signore di Albano, e di Castel-Gandolfo, e Filippo Malvezzi nobile Patrizio Bolognese, penetrati dal quadro penoso di tante scene . delle quali erano vittime ancora de'huoni loro amici, non si fossero adoperati con tutto lo zelo per ottenere almeno nna tregua, onde aver campo d'intavolare un qualche accomodamento. Si portarono a bella posta in Tivoli, ed avendo avuto degli abboccamenti co' Capi delle fazioni, riusci felicemente alla loro amicizia, e alla loro attività di stabilire una sospensione di ostilità . da durare finchè si concordassero degli articoli di una perfetta conciliazione : e di tutto ne fu stipolato pubblico Istromento ai 4. di Maggio del 1495. per gli atti del sullodato Jacobo Cenci, che esiste tuttora, e che presenta un monumento lagrimevole dello stato infelice di Tivoli in que tempi sconvolti (2).

<sup>(1)</sup> Antonio del Re loc. cit.

<sup>(2)</sup> Acta Jacobi Cenci tom, 2. fol. 155. in Archivio Tiburt.

15. Per quanto tempo durasse il frutto delle sollecitudini del Savelli , e del Malvezzi nol dice la Storia Lo evento però dimostrò , che le pacifiche loro interposizioni non sortirono lo effetto bramato, e che vi volle la mano potente del Sovrano, per apporre un qualche efficace rimedio alle fiere turbolenze. Alessandro VI nel mese di Ottobre del detto anno spedi in Tivoli; rivestiti delle più estese facoltà , Giovanni Arcivescovo di Ragusi , e. Mario Salomone degli Alberteschi nno dei Conservatori del Senato. Appena qui giunti, convocarono il Popolo nella Chiesa di S. M. Maggiore, e tratto fuora un Pontificio Diploma, a quel Prelato diretto colla data dei 24. dello istesso mese . fu letto ad alta voce in idioma volgare . Dicevasi in esso . essere giunto la notizia di S. Santità , che Tivoli era quotidiana. mente da odi da vendette e da intestine discordie agitata, che perciò avendo bisogno di mna grande riforma, ne aveva addossato lo incarico allo Arcivescovo Raguseo, Prelato di virtù, di probità, e di lunga esperienza nei grandi affari fornito, che a tale effetto lo rivestiva delle più ample ed estese facoltà di fare tutto ciò che avrebbe conosciuto necessario a ricondurre la quiete in quella Città ; finalmente s'ingiongeva ai Magistrati, ed agli abitanti di ubbidirgli, e di riguardarlo come la istessa sua sacra Persona, sotto pena, in ca-

so di contravenzione, di 3000. ducati applicabili alla Camera Apostolica (1).

16. Seguita la lettura delle sovrane disposizioni, che vennero accolte dal Popolo con umile, e rispettosa sommissione, immediatmente furono pubblicati dal prenarrati Commissari gli articoli di Riforma; che avevano precedentemente modellati, ed i più interessanti de quali furono i seguentir

", 1, Siccome la esperienza ha fatto conoscere, e costa, che Propero Sforza, e Angelo Fornari; Evangelita, ne Gio: Battista "Morani; Tobaldo , Andrea, e Giulio Tobal-" di ; Ciovanni, Vincenzo, ed Angelo Leoni-"ni sono Cittadini turbolenti, e perturbatori " del pacifico Stato di S. Santità, e della tranquillità di Tivoli loro Patria, così vengono perpetuamente banditi da essa.

", a. Se in contravenzione di quanto sopra ", ossasero quelli di ritornare alle loro case, ", si ordina egli Ufficiali della Magistratura, ", e a tutto il-Popolo, sotto pena di ribello-", ne, e di mille ducati, di prendere le ar-", mi, inseguirli, catturarli, e consegnarli alle forze della Curia.

3, 3. Chiunque commetterà un omicidio sarà 5, sottoposto al bando perpetto ; benche abbia 7, ottenuta la pace, e sodisfatto alle pene Sta-5, totarie ; e se , in contravenzione di questa 6, ordinanza ; sarà arrestato , verrà immedia-

<sup>(1)</sup> Statut. Tiburt. lib. 5. pag. 76.

" tamente decapitato " (1). Se la severità di queste, e di altre misure adottate da que' Ministri Pontifici producesse favorevoli risultati,

lo vedremo in appresso ...

17. Mentre il Papa Alessandro era tutto applicato alla riforma di Tivoli, un Religioso Tiburtino chiamato Frate Mattia erasi cacciato in testa di riformare a suo talento l'Ordine Francescano . Figlio di un Medico di quella Città, nella sua giovinezza aveva appreso perfettamente la lingua greca, e latina. Era dotato di un nobile ascendente, di molto ingegno, e di rara memoria . Avendo rivestito l'abito de' Minori Osservanti, dopo lo studio della Teologia, ei applicò alla predicazione con felice successo; ma o fosse un effetto della umana superbia, o desio di cose nuove, cominciò quindi a divisare un metodo di vita più austere di quello . che nell'Ordine suo si praticava, e a procacciarsi proseliti della sua Riforma . Sognava fra le altre cose, che i Superiori de'Conventi, che avevano Procuratori, trovavansi in istato di dannazione ; e quel che è peggio , insegnava . che su tal articolo non doveva ubbidirsi nè al Papa, nè alle sue Costituzioni . La stranezza di questa dottrina getto lo scompiglio nella Provincia Romana, ed ottanta Religiosi disertarono, facendosi seguaci di Frate Mattia. Per arrestare il morbo nel suo nascimento si adoperarono da suoi Superiori i mezzi i più

<sup>(1)</sup> Statut. Tihurt. loc. cit. pag. 76.t.

potenti, ma egli fu sordo eziandio alle minacce dei fulmini del Vaticano; allora si mise mano ai ferri, e fu chiuso in una scura prigione . Sebbene sui primi momenti di questo castigo dasse speranze di tornare nel retto sentiero , tuttavia , essendogli riuscito di fuggire , si ritirò co"spoi partigiani in luoghi erti, e solinghi , e nelle caverne de monti . Quivi dimorando, compilò un Codice del suo nuovo preteso Istituto : nomino i Provinciali , deputo i Guardiani, e costitui ancora un Ministro Generale dell' Ordine. Quindi per far concepire ai suoi seguaci un gran concetto della sua persona, comiució a spacciare cose maravigliose. Diceva, che egli era illuminato particolarmente da Dio; che a furia di miracoli avrebbe comprovata la sua dottrina, ed altri simili vaneggiamenti. Non si sà come poi andasse a terminare questa canzone di Frate Mattia; se non che il Wadingo, che ci ha somministrata la materia di questo fatto, chinde cosi .,, Ma " questa debole Congrega di falsi Spirituali " con poca pena fu in breve disciolta, riti-" randosi Fr. Mattia fra i Conventuali , e gli " altri fra gli Osservanti " (1).

18. Intanto il succensato Carlo VIII. Re di Francia, ad oata della rapidità di suc conquiste, fu costretto a ritirarsi dal Regao di Napoli, e a tornarsene di là dai Monti nel. 1496.

<sup>(1)</sup> Wading. loc.cit. tom. 15- pag. 99 art. 11.

Memore allora il Papa Alessandro della infedeltà di Virginio, e di altri Principi della Casa Orsini, che si erano gettati nel partito Francese, non pensò che ad umiliarli. Mosse contro di essi immediatamente la guerra (1), ed ordinò ai Tiburtini, che invadessero i Feudi, che detta famiglia: possedeva nelle vicinanze del terriforio di Tiroli. Ubbidiciono quelli prontamente, e si spimero colle loro milizie nel territorio di S. Angelò in Capoccia, di coi allora era Signore Giordano Orsini Conte di Manupello; e depredarono una quantità di bestiame.

. 19. Profittando di questi torbidi i predetti fuorusciti Tehaldi , Leonini , Fornari , e Moroni . e mal soffrendo il loro esilio . comincia. rono a machinate de' progetti per ripatriare . Il succennato Giulio Tobaldi aveva delle relazioni con alcuni Principi della Casa Orsini . dimoranti in Venezia. Si portò presso di essi. ed ottenne il permesso di poter reclutare delle truppe nel loro Castelli . Radunato pertanto un piccolo esercito, egli, ed i suoi colleghi , el parenti entrarono ostilmente nel loro territorio, e si avvicinarono alle mora della Città . La vista della Patria dovea in quel momento risvegliare nel loro cuore il sentimento di figli e di cittadini ma accecati dalla violenza delle passioni, non sentirono che gl'impulsi dell' odio , e della vendetta . E sebbene

<sup>(1)</sup> Sansovino loc. cit. pag. 122.

la fazione contraria . il popolo : e le leggi te: ste accennate, e promulgate dallo Arcivescovo di Ragnai avessero, com' è presumibile, opposto degli ostacoli per respingere i loro tentativi , nulladimeno riusci ad essi di forzare le porte, e di penetrare nello interno. Fu tale la ferocia; e la rabbia, con cui i due opposti partiti si attaccarono, che la strage fu spaventevole : e siccome un partito cercava di distruggere l'altro ; così la inumanità , e la barbarie de' combattenti si scaricò sulla vita non meno degl' innocenti fancialli , per estinguerne ancora la razza. Camparono dal micidiale conflitto alcuni soltanto delle famiglie Tobaldi, e Leonini ; e della famiglia Fornari sopravvisse un solo bambino preservato dalle cure materne della Nutrice, che lo ascose in un pagliericcio (1) 111b più volte nominato Jacobo Cenci , testimonio oculare di un così triste spettacolo , si protesta ingenuamente di non aver lena, nè coraggio per parrarne le luttuose circostanze., Nascando (rdice: quegli ) i no-. mi delle vittime sacrificate al-furore di gen-" te priva di umanità/, e de quelli, che man-" tengono tuttavia accesa la face della discer-,, dia . Posso dire , che ib fui ano di que'ipo-Land i. O est den tent a

Da questo bambino derivarono quindi Ci. rolama, e Tarquinio Fornari, Soggetti molto onorati, che vivevano ancora mella età, in cui serisse Antonio del Re. Fediquesto loccit, cap. 3.

, chi , che batterono la ritirata , e che non eb-" bero parte alcuna nelle dissensioni , ed os-" tilità reciproche de' Cittadini . Frattanto sot-.. to i vani , e ridicoli nomi , prima di Guel-" fi , e Ghibellini , ed ora degli Oraini , e .. Colonnesi le cose nostre sono ite in deca-" denza; e se una specialissima providenza di , Dio non ci mette la mano, si accostano allo , ultimo irreparabile precipizio,, (1). Cosi scriveva quel buon Cittadino sul principio del 1407., cioè circa due mesi dopo gli avvenimenti narrati, che sono collocati nel Mese di Ottobre del 1406 (2).

20. Restati i Leonini , e i Tobaldi senza emuli, e senza competitori, si fecero quasi dominatori assoluti della Città, nella quale tornò la calma, simile però a quella, che torna sulla superficie dell' Oceano dopo la procella. Frattanto il Papa Alessandro aveva conclusa la pace cogli Orsini : Fra gli altri patti si convenne ancora, che fosse a quelli restituito quanto loro era stato tolto durante la guerra . Il prenarrato Giordano Conte di Manupello Signore di S. Angelo in Capoccia, in forza di questa convenzione, riclamò immedistamente tutto il bestiame predato dai Tiburtini. Questi peraltro sapendo, che per leg-

<sup>(1)</sup> Acta Jacobi Cenci tom. 2. fol. 184. 6. in Archivio Tiburt.

<sup>(2)</sup> Ansaloni loc. cit. Sec.XV.

ge di guerra lo avevano legitimamente acquistato, si mostrarono poco disposti a secondare le sue premure. Allora invocò l'autorità Pontificia, e la plenaria esecuzione degli Articoli del Trattato. Il Papa pertanto con Breve dei 3. Marzo 1407, ordinò espressamente ai Tiburtini, che restituissero il predetto bestiame. .. Dopo aver " accordato ( dice il Papa ), e ridonato il nostro " favore a tutti gl'individui della famiglia Orsi-,, ni, ed essere stato concluso un Trattato di , pace, il nostro diletto figlio Giordano Con-" te di Mannpello ci previene volersi mante-" nere nostro suddito divoto, e fedele . . . . " desiderando dunque di trattare con quello " da Padre. . . . vi ordiniamo, che senza ri-., tardo venga restituito e a lui, e ai suoi " sudditi tutto il bestiame da voi predato nel-" la gnerra passata " (1).

a 1. Credendosi gravati i Tiburtini dal tenore di questo sovrano Dispaccio, ne promossero al Principe le loro querele. Dissero, che
eglino per attaccamento alla S. Sede, e per
obbedire ai suoi comandi avevano impugnate
le armi, e fatto la guerra agli Orsini; che
per contribuire allo aumento della gloria del
Sovrano, e per proteggere il suo partito, e
indebolire quello de' suoi nemici avevano esposta la vita, che perciò S.Santità non solo doveva imporre un perpetuo silenzio al Conte

<sup>(1)</sup> Codic. Petrarch. pag. 95.

Giordano, e ai suoi Vassalli, ma ancora la Città di Tivoli doveva sperare di sua condotta un maggior guiderdone. Queste ed altre plausibili ragioni non sortirono effetto veruno. Il Papa, che non poteva deviare dalle pattuite convenzioni , con altro Breve dei 21. dello stesso mese , diretto pure ai Tiburtini , tornò ad inculcare la esecuzione di quanto trovavasi espresso nel primo. " Sebbene in risposta , alle nostre lettere ( soggiunge il Papa ) ci " faceste conoscere, che la preda di quel be-, stiame fu una segnela dei nostri ordini, e , che vi affligeva di parlare al presente di " restituzione , specialmente per essere già ,, stato alienato, e diviso; nulladimeno, per , togliere le occasioni a nuove turbolenze, , vogliamo , ed ordiniamo di nuovo, che il , bestiame tuttora esistente venga senza re-,, plica restituito, e se una qualche porzio-,, ne ne fu per avventura distratta, tostochè ,, i proprietari avranno rimborsato del prez-, zo i compratori, anche questa sia nella re-,, stituzione compresa ,, (1). Allora i Tiburtini costretti, piuttosto che di buon grado, si uniformarono alle Sovrane disposizioni, e mediante un pubblico Istromento, si obbligarono di dare ad esse una plenaria esecuzione (2). 22. Se, in seguito della pace cogli Orsini, parevano in questi momenti le cose di Tivoli

<sup>(1)</sup> Codic. Petrarc. pag. 96, e 97.

<sup>(2)</sup> Loc. cit.

alquanto quietate, non lo erano però nelle sue vicinanze, in cui i predetti Orsini, e i Colonnesi si facevano una guerra spietata . Avendo saputo i primi, che i secondi tornavano dal saccheggio di Crotone, si portarono con buono esercito fra Monticelli e Tivoli , decisi di attaccarli nel passaggio. Conosciute dai Colonnesi le disposizioni de' loro nemici, stettero in dubbio, se dovessero retrocedere a Crotone, o di venire a giornata. Infine conchiusero di battersi (1). Siffatti guerrieri movimenti cosi prossimi a Tivoli risvegliarono nel petto di molti nobili Patrizi la voglia di farsi ammazzare, e tratti da un matto fanatismo si presentarono sul campo, schierandosi gli uni dalla parte de'Colonnesi, e gli altri da quella degli Orsini (3) secondo il respettivo partito. Nel giorno 3o. Marzo del detto anno 1497, si attaccò la battaglia, che fu delle più sangninose, e la vittoria si decise a favore de' Colonnesi (4). I feriti furono portati in Tivoli , e distribuiti negli Ospedali (2/; ed i Soggetti di qualche rango furono col-

<sup>(1)</sup> Sansovin Stor. Orsin. lib. 9. pag. 126. e seg.

<sup>(2)</sup> Zappi Annal. di Tivoli pag. 33.

<sup>(3)</sup> Sansovino . loc. cit.

<sup>(4)</sup> Assicura il Zappi testimonio contemporaneo loc. cit. che allora erano in Tivoli sei Ospedali S. Spirito, S. Cleto, S. Angelo, S. Giovanni Evingelista, la Madonna del Ponte, e l'Annunziata.

locati nelle case de più agiati cittadini. Questo fatto d'armi segui precisamente nelle pianure di Tivoli fra il Fosso de Prati e Casal Battista. Nella Città si sentivano il suono delle trombe, e de tamb urri, gli urli, e lo strepito de combattenti. I morti furono 4000, ed i cadaveri furono depositati nel fosso predetto, e ricoperti colla terra, affinche le so esalazioni non corrompessero l'aria (1).

23. I vittoriosi Colonnesi , nel caldo de' loro favorevoli successi, non si arrestarono li. Dirigendo immediatamente le armi contro i vicini Castelli degli Orsini , vi portarono la distruzione, e lo spavento. Castelmadama fu da essi incendiato. Dal Sansovino questo fatto è accennato di volo (2), ma lo Abbate Aurelia Monaco Sublacense in pna Scoria MS, sulla venuta di Carlo VIII, in Italia per la conquista del Regno di Napoli ne ha lasciato un distinto ragguaglio (3).,, Nel " di seguente alla pugna ( scrive quel Mona-,, co ) giorno di Venerdi Santo, i Colonnesi " marciarono contro Castello sopra Tivoli, " Feudo degli Orsini. I Terrazzani visto lo " esercito, e spaventati dalla moltitudine, e " dalla ferocia delle truppe, presi i loro , figli, e le loro mogli, evacuarono con ge-

<sup>(1)</sup> Zappi loc. cit.

<sup>(2)</sup> Sansovin. loc. cit.

<sup>(3)</sup> Presso Alberto Cassio Mem. di S. Silvia cap. 21. S. 3.

" miti, ed ululati quel luogo, e fuggirono " a Vicovaro, lasciando a discrezione o del ., saccheggio, o delle fiamme i loro focolari, " e la patria. I Colonnesi conosciuta la eva-", cuazione del Castello, spezzate le porte, e , rimosso ogni ostacolo, penetrarono in esso " furibondi, lo sottoposero alla più spaven-., tosa depredazione, e dopo averlo spogliato " di tutte le cose mobili ed asportabili, gli ., appiccarono il fuoco ". Dopo questa barbara esecuzione rivolsero quelli la loro marcia sterminatrice sopra S. Gregorio, altro Castello degli Orsini poco distante parimenti da Tivoli; secondo il lodato Sansovino (1), fu questo salvato pei meriti de' snoi abitanti, ma giusta la testimonianza del sopraindicato Monaco Aurelio (2), dopo due giorni di bombardamento, fu preso e saccheggiato.

24. Gli Orsini dall'altra parte, ricevuti dei rinforzi, erano marciati a Palombara, e vi averano posto lo assedio; volano là i Colonnesi, e senza meno si sarebbe sparso altro sangue, se non fossero sopraggiunti de' politici avvenimenti, che sospesero il furore delle due fazioni. Quantunque il Papa Alessandro avesse cercato di riavvicinare gli animi de' principali fautori di queste, nulladimeno aveva radunata un'armata fuori la porta S.Lorenzo di Roma sulla Via Tiburtina, col prete-

<sup>(1)</sup> Sansovin. loc. cit.

<sup>(2)</sup> Loc. cit.

sto di guardare la Città, ma col segreto progetto di piombare sull' una , o sull' altra , quando avrebbe conosciuto, che si fossero scambievolmente indebolite (1). Prevenuti i Colonnesi, e gli Orsini di queste manovre della Corte Pontificia, convennero all'istante di un armistizio, cessarono dalle ostilità, e si portarono in Tivoli per trattare la pace. Presso il Ponte Celio sulla sponda dell' Acqua Aurea , oggi Accoria, esisteva allora un delizioso giardino spettante a l'ietro Mattei ragguardevole Cittadino Tiburtino (2). In questo luogo si riunirono i capi delle due Potenze belligeranti e nemiche; qui furono discussi i loro respettivi interessi . e infine fu conchiuso un Trattato di pace con sodisfazione reciproca .

a 5. Cessati i bellici rumori in queste contrade il Papa Alessandro, a cui stava moltissimo a cuore la Città di Tivoli, bramando di spegnere affatto il fuoco della discordia, che di tanto in tanto ripullulava, nel di 23. Luglio del 1498. vi spedi Ludovico Agnetio Arcivescovo di Cosenza col carattere di Commissario Apostolico. Fornito di somma esperienza nel governo de popoli, questo Prelato si accinse con tutto lo zelo a distruggere i

<sup>(1)</sup> Sansovin. loc. cit-

<sup>(2)</sup> Mon. Aurelius loc.cit. § 12. = Hace pacis joedera firmata sunt in Agro Tiburtino in amoenissimis hortis Petri Mattei Tiburtini = San-Bovin. loc. cit. pag. 126. Zappi loc. cit.

funesti avanzi delle interne inimicizie. Per riuscirvi più facilmente, profitto di tutte le riuscirvi più facilmente, profitto di tutte le risorse, che le sue cognizioni, la sua pazienza, e i suoi talenti seppero presentargli, e tanto fece, tanto disse, tanto si adoprò, che ottenne lo intento, e potè in un Proclama francamente asserire di aver troncato del tutto quelle inimicizie, e dissenzioni, che per tanti anni avevano agitato le famiglie de Fornari, de Tobaldi, e de Leonini (1).

20. Perchè poi questa concordia potesse prendere una forma durevole, e consistente, si occupò a sbarbicare altri nocevoli abusi. I disordini, che regnano ordinariamente in una Città . sono lo effetto della malizia , e della condotta colpevole dei Ministri incaricati della esecuzione delle Leggi. Questo male ancora trovo radicato, ed estesamente diramato in Tivoli lo Arcivescovo Cosentino, I Governatori pro tempore, i Capomilizia, i Giudici Sediali, ed altri Officiali ed Esecutori prendevano denaro dai prepotenti accusati, e non esercitavano contro di essi la giustizia. Decretò pertanto, che in avvenire, nello entrare allo esercizio delle cariche rispettive, dovessero tutti giurare solennemente la osservanza delle Riforme, e di tutte le Leggi Statutarie sotto pena di scomunica, di ribellione, e di 25. ducati di oro (2). Felice Tivoli, se avesse po-

<sup>(1)</sup> Statut. Tib. lib. 5. pag. 78. ter.

<sup>(2)</sup> Idem loc, cit. pag. 78. e 79.

tuto lungo tempo profittare di un governo cosi energico, e saggio! Imperciocche appena decorso un anuo, quello eccellente Prelato fu spedito in Viterbo. Viveva peraltro allora un illustre Cittadino, che avrebbe potuto rimpiazzare la sua partenza, e consolidare il bene, ch'egli aveva diffuso nelle famiglie; ma i suoi grandi meriti appunto fecero defraudare la Patria di tutti i vantaggi, che da esso poteva ripromettersi.

27. Angelo Leonini fu questi : nome famoso ne' fasti della Storia Tiburtina, non meno che quello di Angelo Lupi, di cui si è sopra parlato. Essendo restata vacante del suo Pastore la Chiesa Tiburtina', egli fu dalla S.Sede preconizzato per successore li 2. Ottobre 1409. Fu figlio di Pietro Leonini. Erano suoi fratelli Vincenzo, e Giovanni, che vedemmo inviluppati nel bando del 1495, emanato dallo Arcivescovo di Ragusi ; 'e quello Angelo Leonini nel medesimo bando compreso era suo cugino (1). Sebbene non fosse stato spettatore delle scene sanguinose, in cui furono involti gli altri suoi parenti, trovandosi allora in Roma , tuttavia , prevenuto falsamente di qualche complicità, volle il Papa assolverlo, e dichiararlo innocente

28. Appena rivestito della Episcopale digni-

<sup>(1)</sup> Acta Nicolai de Palearis Not. ab an. 1499. ad 1508. in Arch. Tiburt.

tà fu subito incaricato dalla Corte Romana di rilevanti commissioni. Nel mese di Gennaro del 1500, trovavasi in Urbino col Cardinal Borgia nipote di S. Santità, e poco dopo fu spedito Ambasciadore in Venezia. Si riteneva in prigione da questa Repubblica il Cardinale Ascanio Sforza fratello di Ludovico il Moro Duca di Milano. Il Papa spedi là il Vescovo Tiburtino, fornito delle opportune credenziali per dimandare la libertà di quel ragguardevole Soggetto (1). Fu inutile però siffatta missione, giacché quando eali giunse in Venezia. lo Sforza era già stato consegnato al Re di Francia (2). Ma non questo motivo soltanto comprendeva l' Ambasceria di Angelo presso quel Governo . Si stava in quel tempo preparando da varie Potenze Cristiane un grande armamento contro il Turco, ed il Pontefice, come più degl'altri interessato, somministro il suo contingente in quindici Navi , lo equipaggiamento delle quali fu a quello addossato. Scrivendo Alessandro al Cardinal Regino Legato in Ungheria su tale interesse si spiega così : ., Per mostrare, che noi siamo i pri-" mi, e i più solleciti in una operazione co-

<sup>(1)</sup> Il Giustiniani loc. cit. Cita la istruzione data da Alessandro VI. al Vescovo Leonini, e dice di averla veduta nella Biblioteca del Cardinal Spada.

<sup>(2)</sup> Tarcagnot. Istor. lib. 22.

,, st necessaria, e a tutti comune, abbiamo ,, scritto, ed ordinato al Venerabile Fratello , Angelo Vescovo di Tivoli, nostro Ambascia, dore in Venezia, onde senza frappor di, mora procuri, che siano armate, ed equi-paggiate le sopraddette quindici navi, e ,, quindi, fornite di tutto e pienamente cor, redate, le consegni a Nostro nome, e della Chiesa Romana (1),...

20. Mentre il Vescovo Leonini era occupato in grandi affari, Pietro Lupi Vescovo di Sora sopraccennato, dopo aver governata quella Chiesa per lo spazio di anni 24., bramoso di passare il resto de' suoi giorni in pace, e nel seno della sua Patria, ottenne dal Papa di rassegnare il sno Vescovado, e nel 1503. già era in Tivoli . Viveva allora in questa Città un Ecclesiastico sno parente, di morigerati costumi , e di alti meriti fornito qual' era Matteo Mancini. Per la qualità del Soggetto, e pei riguardi al Vescovo renunciante dovuti . S. Sautità mando questo alla sudetta Città di Sora. Ci mancano le notizie del tempo, che visse dopo il suo ritorno il Vescovo Pietro, e ci sono sconoscinti non meno gli auni del sno successore; se non che costa dagli Atti pubblici , che Monsig Mancini nel 1517. era già passato a miglior vita, e che fu suo

<sup>(1)</sup> Raynal. ad an. 1501.

erede Prospero Mancini (1): Nel giora o 18. del mese di Agosto del detto anno 1503. cossò ancora di vivere, e di regnare il Papa Alessandro VI.

(1) Acta Jo. de Luca di Felice Not. Tiburt. ad an. 1517. in Archiv. Tib.

Fine del Libro XVI.

## STORIA DI TIVOLI

b., Televis, j. 2000 il. Ali ingliji Milosofi 2 aliente - Milosofi Milosofi Milosofi Pro-2 alien - VI.

T. I. B. R. O. XVIII.

I. Successore di Alessandro VI. fu Pio III, eletto li 22. Settembre 1503. Sebbene il suo Pontificato non fosse più lungo di 26. giorni, tuttavia pel credito, che godeva presso la Corte Pontificia il predetto Angelo Leonini Vescovo Tiburtino, fu subito impiegato da esso in altre ragguardevoli commissioni, delle quali s'ignora I qualità-z'arai, trovandosi in Venezia nel mese di Decembre del detto anno 1503, come vedremo, e sul principio del 1504, sembra che concernessero interessi della S.Sede in quelle parti. Nel di 18. Ottobre mori Pio III, el 12. del mese susseguente Giulio II. sali sulla Cattedra di S. Pietro.

a. Dopo il Regno di Alessandro VI. i Veneziani avevano tolto alla Chiesa Romana con mendicati pretesti Faenza, ed altre Città, e Terre della Romagna. Il nuovo Papa deciso di ricuperarle dalle mani della usurpatrice Repubblica, ne incaricò direttamente il Vescovo Leonini; ma essendo state inutili tutte le sue rimostranze, rimovò quegli con maggior zelo le sue premure, mediante un Breve dei 10. Genn. 1504. diretto al Doge Loredano . . Aven-, do dichiarato alla Tubi Altezza (dice il Pa-, pa), e per mezzo del Venerabile nostro Fratello Angelo Tiburtino e con replicati Dispacci , essere noi nella determinata vo-, lonta di ricuperare le nostre (Città di Ri-" mini , di Faenza colle loro Cittadelle, e tnt+ "tirgli altri luoghi , cher dall' Altezza Top sono stati occupati. I vestiamo sommameni te maraviolisti . che su tale articolo non ci " sia stata partecipata notizia veruna; che anzi, 33 secondo i rapporti del Vescovo medesimo no , stro Ambasciadore ; lo affare è stato rimesso , nuovamente al Tuo Senato: . Noi fin dai priy min momenti del mostro Pontificato fummos. be siamo an el saremo sempre costantissimi nella risoluzione di guesta ricupera . (1) . Ciònonostante costinata quella Repubblica nel ritenere il maltelto, comincio a risarcire le mura, e la Cittadella di Faenza, Allora Giulio ordino al Vescovo Tiburtino di portarsi in quella Città, d'impedire che si facessero innovazioni ;; e di prestarsi a difesa dei diritti della So Sede (2) of it, rulate good in the term

a 3. Saccessivamente Monsig. Leonini fu inviato rella Città-di Fano-in-qualità-di Commissario Apostolico : Erano-ivi succeduti dei tu

<sup>(</sup>a), Raynal ad tan 1504 fair, Rate g. Cuje, elard, Libe 632 fair and 1504 fair and 150

<sup>(2)</sup> Raynal Loc. eit, ere.1374 ADELY THE EVIC

multi cagionati dalla fazione de' Nobili promotori di civili discordie. Fu incaricato di prenderne giuridica cognizione, e probabilmente ancora di ricondurvi la calma (1). Quindi avendo saputo, che i snoi Concittadini erano afflitti dalla terribile carestia, che nel 1505. flagellò Tivoli, e tutto il Lazio, si ridusse alla sua Patria per soccorrerla in parte ne' suoi bisogni, e per consolarla. Il prezzo de' grani era di scudi dodici di Camera per ogni rubbio , prezzo affatto strabocchevole , e corrispondente, per la rarità della moneta in quei tempi , a scudi ventiquattro della odierna . Antonto Piscanti Patrizio Tiburtino volle trasmettere alla posterità la memoria di si fatto avvenimento, così comune a tempi nostri, ed allora tanto straordinario, con aver fatto scolpire in marmo sulle pareti della propria abitazione una correlativa Iscrizione, che tuttora si legge (a).

4. Fu breve la dimora del nostro Vescovo nella sua Città; essendosi il Papa portato in Viterbo nel mese di Agosto del 1506 per ricondurvi il buon ordine, ivi lo condusse, ed ivi, come può congetturarsi, fu lasciato dal Prin-

(1) Giustiniani Vescovi di Tivoli pag. 59.

<sup>(2)</sup> MDV. SEDENTE IVLIO II. PONTI-FICE MAX. NIMIA ANNONAE CARITATE RV-BRVM GRANI EMPTVM XII. AVREIS, HV-IVSQVE FORMA PANIS BONONENO X ANTO-NIVS DE VISCANTIS FIERI FECIT.

cipe o per stabilire una concordia formale e permanente fra quegli abitanti, o per ultimare il Trattato . Che Monsig. Leonini si trovasse tuttora in quella Città nel di 9 del mese di Settembre, rilevasi da un atto pubblico di mandato di Procura diretto a Jacobo Luciani di Tivoli, che è da esso costituito esattore, ed amministratore della mensa Episcopale (1). Da Viterbo Giulio II. passò in Perugia, e nel mese di Novembre in Bologna, abbandonata da Giovanni Bentivogli, che per più anni ne aveva occupato il governo. Volendo consolidare la pace, e la quiete anche in questa grande. e popolosa Città, scelse il Vescovo Leonini a preferenza di ogn' altro, e lo nominò di essa Governatore . e Vicelegato (2) .

5. Nel tramandare alla memoria de' posterii il sopradetto Antonio Viscanti la carestia dell'anno 1505. non volle occultare ai medesimi la grande abbondanza di quello anno, in cui il prefato Vescovo presedeva al governo del Popolo Bolognese. Fu tanto felice in Tivoli il raccolto dell'anno 1506, che il prezzo del grano non oltrepassava la somma di otto carlini per ogni rubbio, ed un pane di grosso volume si pagava un quattrino. Nelle istesse pa

<sup>(1)</sup> Per Acta Nicol. Ang. de Palearis Not. Tib.
pag. 69. in Archiv. Tiburt. = Datum Viterbii die
nona Septembris millesimo quingentesimo sesto.

<sup>(2)</sup> Giustiniani loc. cit. Ansaloni all' anno 1506.

reti della sua abitazione fece scolpire il Viscanti la grata rimembranza di stagione così ubertosa, e la Iscrizione marmorea, che pur leggesi-attualmente a sinistra della prima, forma con questa un monumento curioso, ed un oggetto non dispregevole ne' fasti della Storia de' tempi (1).

6. A di 26. di Marzo del : 1507. il Papa tor. nò in Roma, e poco dopo nella sua Chiesa Tiburtina, ed in seno alla sna Città Monsig. Leonini (2). Appena qui giunto si diede tutta la cura di adempiere ai doveri di un Pastore zelante, e di un amoroso Cittadino, Ravvisò, che lo spirito maligno delle interne inimicizie teneva ancora in agitazione alcune famiglie. Si fece di esse mediatore, interpose i snoi offici religiosi e paterni , impiegò a tale scopo ogni sua sollecitudine, ed ebbe la sodisfazione di vedere appagati i suoi voti. Si concluse infatti una perfetta riconciliazione fra quel\_ le, e nel giorno 30. Settembre dell' anno me\_ desimo se ne stipolò un solenne Istromento (3) Quindi dopo aver fatti de' notabili ristanri nel-

<sup>(2)</sup> MDVI. SEDENTE IVLIO II. PONT. MAX. NIMIA FRYMENTI ABUNDANTIA OB SIDERVM ET PONT. PROVIDENTIAM RV-BRVM CAROLENIS OCTO EMPTVM EST HV-IVSOVE FORMA PANIS OVADRANTE.

<sup>(2)</sup> Vedi gli Atti del predetto Not. De Paleatis fol. 92.

<sup>(3)</sup> Per Acta cit. fol. 95. 96.

la Chiesa di S. Bingio de' Pf. Domenicani, volle lasciare un monamento di pietà, e di riconoscenza verso i propri genitori, e da ltri ascendenti con aver costruito in quella uno avello alle loro ceneri nell'anno 1503. conforme risulta dalla Epigrafe sepolcrale, che fino ai giorni nostri pervenne (1).

7. I meriti del nostro Vescovo non permisero, che egli potesse lungamente trattenersi al governo della sua Chiesa, e nella sua Patria; Nel giorno 3. del mese di Agosto del 1509. il Papa lo trasferi alla Chiesa Arcivescovile di Cagliari in Sardegna, e contestualmente Camil-

<sup>(1)</sup> D. O. M. PETRO LEONINO PIETATE IVSTITIAOVE SINCVLARI IOANNAE EIVS CONIVGI CHA-RITATE AC FIDE CONSPICVAE QVI AN-NOS XL. CONCORDISSIME VIXERE PAREN-TIBVS PIIS ANGELO AVO IOANNI PATRVO VIRIS CLARISSIMIS MAIORVMQVE CINE-RIBVS EX ANTIQVA FAMILIA HOC SACRO COLLECTIS POSTERISQUE **ANGELYS** SCOPVS TIBURTINUS IVLII II. PONT. MAX. ADSISTENS VARIIS OPEROSISQUE LEGATIO NIBVS ALEXANDRO VI. PIO III. IVLIOQVE II. SVMM. PONT. PRO SEDE APOSTOLICA HO-NESTE FUNCTUS IN PATRIAM SE ALIQUAN-DO RECIPIENS HOC MONVMENTVM BENE-MERENTIBUS VOTO SACRAVIT ANNO SA-LVT1S MDV1II. H. M. H. S.

lo Leonini sno Nipote, anch' esso Soggetto raggnardevole, venne surrogato alla Sede vacante della Chiesa Tiburtina . Ebbe Angelo due fratelli Vincenzo, e Giovanni, ed una sorella chiamata Saulina, Da Giovanni nacque il predetto Camillo, e Sanlina fu moglie di Giacomo Ansonio Brigante Colonna, nipote del famoso Clemente (1), Vincenzo col favore del zio, e del fratello fu sollevato a posti luminosi, e divenne dovizioso e potente , come vedremo fra-DOCO .

8. Circa questi tempi il Cardinal Pietro Isuallies Arcivescovo di Reggio in Calabria, detto perciò il Cardinal Regino, fu spedito in Tivoli in qualità di Commissario per sedare alcune turbolenze. Fu tanto l'affetto in tal circostanza da esso concepito verso quella Città, che per compiacere ai suoi abitanti aboli quasi tutti i privilegi, che sulla medesima aveva il Senato Romano in forza del più volte riferito Trattato del 1250. Si fatte innovazioni quanto erano grate ai Tiburtini, altrettanto spiacenti riuscir dovevano ai Conservatori di quello . Ricorsero al Papa , esponendo in lango dettaglio la condotta tenuta in Tivoli dal prefato Cardinale, e i pregiudizi ai loro pretesi diritti recati, e tanto fecero, tanto si adoperarono, che carpirono un Breve Pontificio con data del 1. Aprile 1512, in forza del quale il Senato Romano veniva reintegrato al posses-

<sup>(1)</sup> Stor. della Casa Brigante pag. 29.

so di quelle giurisdizioni, che tra esso, ed il Popolo Tiburtino nel Secolo XIII. erano state stabilite (1) . I Tiburtini , che lo impero , e la soggezione della S. Sede soltanto riconoscer volevano, per più mesi alla determinazione di quel Breve di uniformarsi si estennero, e a Roma, e ai Conservatori, ed al Sovrano volendo mostrare. che la loro renitenza era su plausibili ragioni fondata, e non capricciosa, presentarono al Trono una supplica così efficace, e motivata, che si ordinò la sospensione della sopraindicata legge Pontificia (2). Se il Papa Giulio amava i Romani, grandi riguardi aveva non meno pe' Tiburtini , in vista segnatamente dei meriti sublimi dei due Prelati Leonini, e de' segnalati servigi, che aveva ricevuti, e che tuttogiorno dai medesimi riceveva.

o. Infatti aveva fatto uso dell'opera di Camillo Vescovo di Tivoli nel precedente anno 1511. in una commissione di sommo rimarco. E' a tutti nota la famosa Lega di Cambrai fra il Papa Giulio II, Ludovico XII. Re di Francia, ed altri Sovrani dell' Europa formata contro i Veneziani nel 1508. E' noto altresi, che posteriormente essendosi disciolta, il Papa si uni a questi ultimi per opporsi ai progressi de' Francesi in Italia. Inviperito perciò il predetto Ra Ludovico, invase nell'anno 1509. gli Stati della Chiesa, e adunato in Pisa un

<sup>(1)</sup> Bullar.Roman. ad an. 1513.

<sup>(2)</sup> Ant. del Re loc. cit. cap. 8.

Conciliabolo, tentò di deporre esso Papa dal Trono. In siffatta scabrosa situazione di cose , volendo calmare il risentimento di quel Monarca, e tirarlo ne' suoi interessi, Giulio II. spedi ad esso col carattere d'Inviato : Apostolico il predetto Vescovo Leonini nel 1510. Secondo lo Storico Cuicciardini, trovavasi questi in Francia anche nell'anno 1511 . e trattava con zelo gli affari di Roma, e del suo Sovrano: e se dopo i lungi dibattimenti, ed i ripetuti congressi col Re Francese (1), le cognizioni diplomatiche, e i talenti del Tiburtino Prelato non sortirono lo effetto bramato, attribuir si deve allo immenso disesto, in eui in quel tempo lo stato politico di Europa giaceva. Comparve quindi ed assistette al Concilio Lateranense incominciato ai 3. di Maggio del 1512. (2), e successivamente fu mandato Vicelegato in Avignone, ove probabilmente trattenevasi tuttora nel mese di Febraro 1513, quando segui la morte di Giulio II. Leone X. fu eletto in suo luogo nel di ar. Febraro dell'anno istesso.

10. Questo Pontefice di vasto genio fornito, gran conoscitore de' doveri di un Principe saggio, e henefico rimuneratore dei meriti, e delle virtù, amò in special maniera la famiglia de' Leonini. Erano ad esso noti in dettaglio i luminosi servigi alla Santa Sede prestati da

<sup>(1)</sup> Guicciardini lib. 10.

<sup>(2)</sup> Ughelli Ital, Sac. Tom. I.

Angelo, allora Arcivescovo di Cagliari, e da Camillo Vescovo Tiburtino . Per dar loro adunque un argomento perenne della sua riconoscenza, volle innestare il sangue illustre dei Medici di Firenze con quello dei Leonini di Tivoli. Infatti il sopralodato Vincenzo Leonini, col pieno consenso del Papa, sposo Bartolomea de' Medici nipote di questo . Della realtà di si fatto avvenimento parlano tutti gli Storici patri, e segnatamente lo anonimo Autore della Storia di Casa Brigante.,, Fu fatto parentado' " fra Vincenzo Leonini e Bartolomea dell' an-"tica, e potente famiglia de'Medici... il che " mostrano le armi di detto Vincenzo con quelle ,, di Bartolomea in uno istesso sendo nella Fac-" ciata della Chiesa di S. Domenico dell'Ordine ., de' Predicatori in Tivoli . . . Con il favore ,, di questa famiglia de'Medici si fece più grande " Vincenzo Leonini, accrescendo alla sua nobiltà " Castelli , e Signorie, e introdusse in Roma " la famiglia Leonini sua discendente (1).

<sup>(1)</sup> Loc.cit. pag. 33. = Lo Stemma esistente nella Facciara della Chiesa di S. Biagio fu distrutto nell' anno 1798., quando la momentanea esplosione Repubblicana credeva di annientare le memorie dell'antica, e moderna Nobiltà. La costruzione di detta Facciata fu opera della pietà di questo Vincenzo Leonini, come indica la seguente Iscrizione, che tuttora si Tom. III.

11. Malgrado il favore, che Tivoli godeva presso il Papa Leone X. i Conservatori del Popolo Romano rinnovarono le loro istanze, implorando la esecuzione del Breve di Giulio II. relativamente ai diritti, che pretendevano su di essa Città, ed ottennero lo intento mediante un Chirografo del 1. Aprile 1513. Questo però non ebbe il suo effetto; anzi il Pontefice, dopo avere esaminato le ragioni de' Tiburtini, non solo ne sospese la esecuzione, ma ordino eziandio, che i punti giurisdizionali su Tivoli dal Senato pretesi in forza degli antichi Trattati, dovessero in avvenire considerarsi alla S. Sede devoluti (1).

13. Nell' anno 1517. il di 1. del mese di Luglio, il predetto Papa avendo stabilita una promozione de' Cardinali, nel numero di essi era compreso ancora Angelo Leonini Arcivescovo di Cagliari; ma la morte, che non la perdona nè a merito, nè a grado, venne a rapire questo novello onore alla nostra Città con aver troncato il corso alla di lui mortale carriera nell' anno medesimo, e poco pri-

legge sulla porta maggiore della Chicsa predetta.

VINCENTIVS LEONINVS LEONIS PP. X.
CVSTOS CAPITANEVS
F. F.

<sup>(1)</sup> Bullar. Rom. loc. cit. ad an. 1513. Del Re loc. cit. cap. 8.

ma di detta promozione. Possiamo francamente affermare, che questo illustre Tiburtino fu alla sua Patria di grande ornamento. Egli in tutte le sue operazioni assomigliò al Vescovo Lupi. Come queesti, così quegli fu dalla Corte Romana riputato per un genio interessante, e per uno de' Prelati i più affezionati alli interessi della Santa Sede. Per conoscere finalmente in compendio le sue qualità personali, basta leggere la Epigrafe Sepolerale, che solla sua Tomba fecero incidere Camillo Vescovo, e il più volte nominato Vincezzo (1).

13. Nell'anno 1518, susseguente alla morte del predetto Angelo accadde nella Città un

<sup>(1)</sup> ANGELO EX VETVSTA TIBURTINA LEONINO-RVM FAMILIA PHILOSOPHIAE CAETERARVMOVE LIBERARYM ARTIVM SCIENTIA ERVDITISSIMO GRATISSIMO ASPECTY SINGVLARI FACYNDIA IN-NVMERISOVE NATURAE DOTIBUS PRAEDITO SVMMIS PONTIFICIBVS ALEXANDRO VI. OVI EVM AD TIBVRTINAM ECCLESIAM PROMOVIT IVLIO, II. OVI AD TVRRITANAM TRANSTVLIT LEONI X. QVI GRANDIOREM ETIAM DIGNITATEM CON-CESSVRVS AFFINITATE HONESTAVIT CARISSIMO EORVM NOMINE AD DIVERSOS REGES ET PRIN-CHRISTIANOS LEGATIONIBVS OMNIVM GRATIA ET ADMINISTRATIONE FIDELI-TER PRVDENTEROVE PERFVNCTO CAMILLYS EPISCOPVS TIBURTINUS NEPOS ET VINCENTIUS PONTIFICIAE CVSTODIAE PRAEFECTVS FRATRES PATRYO OPTIMO FACIENDYM CYRARYNT ANNO SALVTIS CHRISTIANAE MDXVII.

aneddoto disgustoso. Era capo della Magistratura Giovanni Coccanari. Essendosi un giorno portato alle Torri, ove allora la loro residen-22 i Conti tenevano, per discorrere di affari amministrativi, durante il colloquio . il Conte e il Capomilizia si offesero reciprocamente con parole villane . Il Coccanari pertanto uscito dalla Rocca, e seguendo lo impeto della sua collera, fece suonare la campana alle armi. All' istante si aduna il Popolo a difesa del suo Magistrato, e corre tumultuariamente alla Rocca sudetta. Intanto il Conte prevenuto della popolare insurrezione aveva fatto alzare i ponti levatori, e collocare in direzione i Cannoni, e le Petriere ; ma non per questo si arrestò la cieca furia del Popolo. Porta legna, e materie combustibili per attaccare il fuoco ai ponti . e alle porte . e schiamazza voler la pelle di quel povero Conte . Allora vedendo questi . che la cosa si metteva male, e che peggio sarebbe accaduto, se avesse fatto fuoco sulla Plebe ammutinata, si diede alla fuga, e così calmossi il tumulto senz' altre conseguenze fune. ste (1).

14. Si fabbricava in quella età, o piuttosto si ampliava il famoso Tempio di S. Pietro in Roma. I Tiburtini, che aveano somministrato allo Imperador Tito tutti gl'immensi quadri di Travertino nella costruzione del suo celebre

<sup>(1)</sup> Zappi Annal. pag. 118. ter.

Anfiteatro, chiamato volgarmente il Colisco (1). somministrarono ancora gratuitamente gl' istessi materiali al Pontefice Leone per la sudetta fabbrica della Chiesa del Principe degli Apostoli. Per mostrar loro la sua riconoscenza spedi quel magnifico Principe un Breve in data dei 4. Settembre 1519, mediante il quale donò alla Città di Tivoli 50, rubbia di sale in ogni anno, finchè si fosse ultimato il riferito lavoro. " Volendo rimunerare in qualche modo e voi, ", e cotesta nostra Comunità (dice il Papa ai " Tiburtini ) tanto per la vostra devozione ver-" so di noi , e la S. Romana Chiesa , quanto " perchè liberalmente concedete alla Fabbrica " del sacro Tempio del Principe degli Apo-" stoli tutte le pietre, volgarmente i quadri ., appellate . di cui l'uno e l'altro lato dell' " antica via Tiburtina è fornito, non che tut-" ti gli altri Travertini nel vostro suolo esi-., stenti . col presente Motu proprio . . . vi " doniamo, e concediamo, senza verun pagamento di prezzo in ogni anno, finchè la " predetta Fabbrica sarà ultimata, 50. rubbia " del nostro Sale . . . da distribuirsi , e ven-" dersi nella Città di Tivoli, o nel Regno di ", Napoli " (2). Li 26. Novembre 1521. mori Leone X., ed Adriano VI. fu eletto li 9. Gennaro dell' anno susseguente 1522.

<sup>(1)</sup> Ammian. Marcellin. Hist. lib.16. pag. 47 Edit. August. Vindelic. an. 1533.

<sup>(2)</sup> Statut. Tiburt. lib. 5. pag. 81.

15. Viveva allora in Tivoli Antonio di Simon Petrarca, Cittadino veramente attaccato agl'interessi della Patria, e di grande ingegno fornito. Le Leggi Statutarie erano state fino a quel tempo in varj volumi manoscritti divise, e la osservanza di esse nella maggior parte era quasi totalmente negletta. Volendo rimediare ad uno sconcerto cosi pernicioso. Antonio Viscanti essendo Capomilizia, progettò di ordinarne la correzione, ridurle tutte in un corpo regolare, e quindi stamparle. Per compiere il lavoro importante fu prescelto il nostro Petrarca, che solo potea disimpegnarsene con vantaggio. Si accinse egli all'opera. la ultimo con successo, e lo Statuto Tiburtino riordinato, corretto, ed in un solo volume ridotto nell'anno 1522, fu reso pubblico in Roma colle stampe . Nella Prefazione premessa si accennano i motivi, che a si fatta operazione diedero luogo. . I nostri maggiori ( si dice in ,, quella)per provvedere alla quiete e tranquil-" lità de' Cittadini , compilarono diversi Statu-" ti , che accrebbero quindi , e variarono a se-" conda delle vicende de' tempi. Essendosi rav. ,, visato al presente che i medesimi, indebo-" liti dalla vecchiezza, e dalle continue rivo-" luzioni resi inoperosi , abbisognano di esse-,, re rinnovati , e che conviene rianimare la " loro primitiva attività, e riunirli in un so-" lo volume, perciò il nobil uomo Antonio di " Simone Petrarca, uno de' principali Cittadi-" ni di Tivoli , bramoso del pubblico bene ...

, si secinse con tutto lo zelo a riordinare tan, to gli antichi Statuti, quanto le più moder,, ne riforme, e a ridonar loro il lustro pri,, miero, che quindi fece stampare... Segui
,, ciò nell' anno 1522, essendo Cape della Ti,, burtina Magistratura il nobil nomo Antonio
, Viscanti ... essendo Sede vacante... Ren,, dete grazie pertanto, o Tiburtini, al pre,, fato Antonio Petrarca per quella sollecita
,, cura, che mostrò e verso di voi, e verso tut, ta la vostra Città, (1).

16. Anche il Vescovo Camillo Leonini ebbe parte in questa Opera commendevole, ed avvalorò lo spirito del Petrarca; basta leggere la lettera dedicatoria da questo a quello diretta, per conoscere quanto egli a ciò cooperasse, e di quanti pregi era fornito., So bene, Monsig. " mio Rmo ( scrive il Petrarca ) non esserti " iguoto, che allorquando questi primari nostri " Concittadini credettero di addossarmi lo in-" carico pesantissimo di mettere l'ultima ma-" no a rimovere dal Codice Statutario degli ., errori , se par ve ne fossero , più volte ri-,, cusai la impresa non solo in vista de' miei " scarsi talenti, ma eziandio per la gravezza .. dello incarico medesimo ... nulladimeno m'in-,, dussi in fine ad accettarlo. Siccome però mi " avveggo, che compiere non potre la mia car-" riera senza di un Mecenate, così sotto le " ali della tua protezione, come a sicuro por-

<sup>(1)</sup> Statut. Tiburt. lib. 1. pag. 1.

,, to mi raccolgo , conforme finora ogni mia " cura, ogni pensiero, ogni travaglio, e tut-, to il mio spirito collocai fissamente nella tua " grazia, nella tua prudenza, ed in te che sei " di ogni scienza, e di virtà fornito. Bramerei ,, peraltro che prima di dare alla luce questo, qualunque siasi lavoro, ti degnassi conoscerlo, " esaminarlo, e correggerlo; e se quindi lo " vedrò dalla tua approvazione autorizzato, co-" me che tu sei di maturo giudizio adorno, " e nell' amena Letteratura eccellente , non ., paventerò i pungenti colpi della malignità, " e della invidia. Avrei voluto altre cose scri-, verti sul medesimo soggetto, ma dubitai di " recarti fastidio . Perdona adunque se con te-.. merario ardimento osai di sottoporre a si . fatto peso nomo si grande , ma a ciò fare . dalla toa umanità fui avvalorato . Addio . " splendore, gloria, e decoro della Patria, e " del Mondo, ti prego a non dimenticare un " tuo servo " (1).

17. La morte di Leone X. seguita come sopra nel 1521. ridestar fece nel cuore de'Conservatori del Senato le speranze sulla Giurisdizione di Tivoli. Credettero che essendo Spagnuolo, e hisoguoso del favore del Popolo, il novello Pontefice avrebbe accolto favorevolumente le loro pretensioni. Prevenuti di tutto i Tiburtini supplicarono sua Santità a volersi de-Enare di procedere sull'oggetto, di cui trate-

<sup>(1)</sup> Statut. Tiburt. loc. cit.

tavasi collo esame dei respettivi diritti e con cognizione di causa, e così appunto esegui. Deputo quattro Gardinali di consumata prudenza, i quali dopo maturo esame delle ragioni da ambo le parti allegate, restarono convinti, che il buon diritto assisteva i Tiburtini. Per una singolar circostanza è narrato, che que Porporati nel presentàre al Papa il rapporto di quella causa, gli facessero osservare dalle loggie del Vaticano Tivoli tanto a Roma vicina, e collocata su di una Collina, che la rendeva non men diettevole che forte, e capace a difendere la sua Capitale.

18. Questa vista accrebbe forza maggiore al dettaglio de rilievi, che favorivano la nostra Città: sicchè Adriano deliberò decisamente di conservarla per la S. Sede. Chiamati adunque avanti di se in un giorno determinato i succennati Conservatori del Popolo Romano, e i Deputati Tiburtini, alla presenza dei quattro Cardinali, e dello Uditor della Camera, pronunciò la seguente Sentenza. " Magnifici Si-" gnori Conservatori, e Deputati Tiburtini ama-., tissimi, siamo stati bastantemente informati ., dai nostri Confratelli sui diritti . e sulle dif-" ferenze fra il magnifico Popolo Romano, e " la Città di Tivoli vertenti; e siccome abbia-" mo pienamente conosciuto, che questa fu sem-" pre, e lo è tuttora della S. Sede, così in-, tendiamo di volerla ritenere assolutamente ., per la medesima. Che anzi sebbene giam-" mai fosse stata della S. Sede, nulladimeno

170

, considerata la sua vicinanza a Roma, la fe, condità del suo suolo, e l'amenità della sua
, posizione, procureremmo con tutte le for, te di farne acquisto. Perciò, magnifici Con, aervatori, ricevete questa nostra decisione
, con sofferenza, ed affinchè non si parli mai
, più di tale oggetto, noi v'imponiamo per,, petuo silenzio , (1). Il Papa Adriano non

(1) Antonio del Re cap. 8. ivi = Magnifici DD. Conservatores, et Vos Oratores Tiburtes ornatissimi = . Satis abundeque fuimus a nostris Confratribus informati super juribus, ct differentiis vertentibus inter magnificum Populum Romanum , et civitatem illam Tiburtinam, et quia pro comperto reperimus civitatem illam Tiburtinam spectasse, et pertinuisse, et hodie spectare, et pertinere huic Sedi; et quia pro ipsa Scde invenimus, pro ipsa Sede omnino manutenere intendimus. Immo si nunquam hujus Sedis esset, audita importantia, amoenitate, et ubertate ejusdem, conaremur totis viribus pro ipsa Sede adipisci . Idcirco , Conservatores magnifici, una cum toto Populo estote patientes, et de coetero nullum fiat verbum, et imponimus perpetuum silentium = . Questo rimarchevole documento si legge presso tutti gli Scrittori delle cose di Tivoli, e Antonio del Re asserisce di averlo estratto dai Libri Fendali, che si conservano nell' Archivio di Castel S. Angelo. Ci duole per altro, che questo Autore, e gli altri abbiano omesso la data del giorno, e dell'anno, in cui fu pronunciata detta sentenza. Ripotè lungo tempo profittare de' vantaggi che col possesso di Tivoli si riprometteva. Egli passo a miglior vita nel di 14, Settembre 1523. e nel giorno 19. Novembre Clemente VII. su proclamato suo successore.

19. Già esisteva in Tivoli in quel tempo la Università della nobile, antica, ed utile arte degli Agricoltori , ma senza leggi , per dir cosi , e senza un sistema regolare di governo . Giovanni Croce laureato in Ginrisprudenza, e Vicario Generale del Vescovo Camillo Leonini si accinse a supplire a questa mancanza. Con tutto lo zelo patrio, di cui egli era animato, compilò in breve tempo una raccolta di diversi regolamenti Agrari, ai quali fu dato il nome di Statuto, e quindi nel di r. Maggio dell' anno 1524, fu pubblicato nella Chiesa Cattedrale . sanzionato dall'autorità dell'Ordinario. accettato dagli Officiali di essa Società, e da numeroso Popolo di Agricoltori, che furono presenti alla importante funzione (1).

ao. Colla esaltazione al Trono Pontificio di un Papa di casa Medici, quale fu Clemente VII, sempre più si aumentò la potenza di Vincenzo Leonini, che continuò ad essere distinto, e ad cocupare il decorosissimo impiego di Capitano della Guardia del Corpo. In mezzo però

sulta però che i Conservatori presenti furono Domenico de Massimi, Giacomo Frangipane, e Melchiorre Baldassini.

<sup>(1)</sup> Ansaloni loc. cit. Secol. XVI.

alla sua grandezza, giammai si dimenticò de' suoi Concittadini, e di essere Tiburtino. Oltre i vantagzi che colla sna influenza potè in generale recare alla sua Patria , s' interessò sempre pe' suoi parenti, e per tutti i Cittadi. ni di merito, che sollevar fece a razguarde-Voli posti. Era così caldo lo affetto, che nutriva pel suolo patrio, e per gli abitanti di Tivoli, che nell'anno 1525, essendosi portato in Roma un numero straordinario di essi in occasione del Giubileo, diede a tutti un lauto banchetto nella piazza di S. Eusebio presso S. Maria Maggiore. Narra il Zappi, che forono dnemila i Tiburtini , i quali in tal circostanza della bontà, e della munificenza di Vincenzo profittarone (1).

21. Intanto si andava sollevando una procella, che scaricar doveva i suoi fulmini sopra Roma, e sopra Tivoli. La Italia era allora inondata di armi, e di armati di straniere Potenze. La Francia, la Spagna, la Germania avevano vomitato in questa bella, e sfortunata Penisola la feccia delle loro soldatesche,
che dovevano quindi penetrare fino a Roma sotto il comando del famoso Borbone, e recarle
tutti que' mali, di cni gli Scrittori coutemporanei hanno narrata la Storia dolente. Iufatti
nel di 5. del Mese di Maggio giunne presso le
mura di Roma l'armata del sudetto Borbone,
e nel giorno 6. le sue truppe s' impadroniro-

<sup>(1)</sup> Zappi Ann. pag. 155.

no di questa Capitale. Il Papa Clemente abbandonato, e tradito si rifugiò in Castel S. Angelo colla sua Corte, nella quale si trovavano ancora il predetto Vescovo Camillo Leonini, e e Marco Antonio Croce Cameriere Segreto di sua Santità.

- 22. Delle truppe Pontificie, che si disciolsero in seguito della presa, e del sacco di Roma, molti Officiali Tiburtini, che militavano in quelle, si ritirarono nella loro Patria . la quale tornò ad essere il teatro di scene dispiacenti, e crudeli. I Colonnesi avevano un armata, e seguivano il partito Imperiale. Gli Orsini, alla di cui testa primeggiava il famoso Napoleone Orsini Abbate di Farfa, favorivano la causa del Papa. Ai primi aderivano in Tivoli i Zacconi, ed i Coccanari; ai secondi, che formavano il partito più forte, i Leonini, ed i Tobaldi, tutti i nostri Storici hanno scritti gli avvenimenti di quel tempo, ma con tal confusione, che difficilmente può il vero dal falso discernersi: colla scorta peraltro de' loro materiali si è potuto riordinare l'ordine Cronologico, e fissarsi la incertezza della epoca de' fatti .
- a 3. Allorquando avvicinavasi alle campagne Romane lo esercito del Duca di Borbone, temendò il Papa Clemente, che potesse impadronirsi di Tivoli, vi spedi un rinforzo delle sue milizie, comandate da Stefano Colonna Signore di Palestrini. Facendo queste promiscuamente il servizio co Cittadini, si accese un giorno

fra gli uni e le altre una rissa, e fu tale il tumulto, che i soldati Colonnesi si cacciarono in testa, o piuttosto si vantarono di voler saccheggiare la Città . Il sullodato Vincenzo Leonini . Cittadino quanto amante della Patria. altrettanto intrepido e valoroso soldato, col pretesto di far la rassegna delle civiche truppe in attività di servigio, fece sapere a totti gli Abitanti, che prendessero le armi. Fu egli puntualmente secondato nel suo progetto, e dopo breve tempo numerosi squadroni si presentarono in una parata generale decisi a difendere i loro beni , e l'onore , Allora quegli esteri Militari tumultuanti, avendo conosciuto che il vento di Tivoli non soffiava cosi fresco, come essi credevano, non solo deposero ogni pensiero di saccheggio, ma facendo uso di una prudenza necessaria, stimarono bene di evacuare la Città. Per coprir poi una tal ritirata con qualche plausibile pretesto, il loro Capitano dir fece, che i Tiburtini non avevano bisogno di estraneo soccorso, giacche erano in istato di potersi difendere colle loro proprie forze da qualnique aggressione di Tedeschi, e di Spagmuoli.

24. Infatti dopo il sacco di Roma, seicento individui di queste truppe promiscue marciarono alla volta di Tivoli per ristorarsi su
queste amene Colline, o piuttosto per visitarle, come avevano visitato i sette Colli della Città di Romolo. All'avvicinarsi di questi, chiusero i Tibuttini le porte, munirono

di tutti i mezzi di difesa le cento Torri, di cui in quella età erano le nostre mura fornite, e stettero in attenzione de loro movimenti. Alla notizia di si fatti preparativi, non osarono i soldati di Borbone d'inoltrarsi, e si accamparono nelle sottoposte campagne.

25. Frattanto però la discordia scuotendo le sue faci infernali, suscitò nell'interno della Città un incendio di guerra civile fra le due opposte fazioni, e le strade furono bagnate del sangue cittadino. Per quanto può raccogliersi dal contesto de' fatti, in questa micidiale baruffa ebbero i Tobaldi la peggio. Allora per trarre vendetta de' Coccanari, e e de'Zacconi loro emuli, chiamarono quelli in soccorso Napoleone Orsini. Entrato in Tivoli questo feroce guerriero con vari battaglioni delle sue truppe, tutta la Città fu messa a soqquadro, e le famiglie Coccanari, e Zacconi furono agl'insulti più atroci sottoposte. Per dare il contracambio ai loro nemici ricorsero i Coccanari ai Colonnesi, di cui seguivano le insegne; l'armata de' quali essendo penetrata nella nostra Patria infelice, vi portò lo spavento, e la strage, e i Tobaldi, e i loro aderenti furono orribilmente malmenati (1) . -

26. Mentre seguivano queste scene sanguinose i soldati di Borbone, che lasciammo ac-

<sup>(1)</sup> Antonio del Re loc.cit. cap. 8. Zappi Ann. pag. 120. e seg.

176 campati nelle vicinanze di Tivoli, profittando degl'interni disordini, s'introdussero nella Città, come lupi che assalgono l'ovile del minuto armento, il quale era stato pocanzi visitato dal leone. Sottoposta ad un fierissimo saccheggio, fu ridotta all' ultima desolazione, Il Zappi, che scrisse i suoi annali nel Secolo, in cui si fece luogo a si fatte sciagure della sna Patria, ci previene che nello spazio di un solo anno, che fu il 1527, Tivoli fu saccheggiata tre volte. " La povera Città di Ti-" voli ( narra quegli ) restò saccheggiata tre " volte in manco spazio di un anno . . . gli ", Uomini d'arme soldati Spagnuoli vi stettero .. fermi tre mesi . . . Successe anche il sacco .. degli Orsini , soggiunsero i Colonnesi , di tal , sorte che la povera Città restò desolata, ed " affamata,, (1). Per conoscere però con maggior dettaglio lo stato lagrimevole, in cui fa quella ridotta, conviene ascoltare ciò che ne lasciò scritto il sullodato Antonio Petrarca . Egli si trovò presente a tutte le sciagnre del detto anno 1527, e dopo cinque anni, cioè verso l'anno 1532, essendo stato incaricato di compilare il Catasto della possidenza territoriale di Tivoli . nella Prefazione del suo lavoro si spiega cosi : ,, Ho contemplato la confusione , , che risulto dall' arrivo dell' armata Cesarea, ,, la quale avendo recata la devastazione in quasi tutta la Italia, distrusse specialmente

<sup>(1)</sup> Zappi loc. cit. pag. 121.

, la grandezza della Città di Tivoli col fuo, co, co'saccheggi, colla dispersione de Citatadini, e colle stragi ficrissime. A compie, re poi il calice delle nostre ama rezze si ag, giunsero le ostili devastazioni degli Orsini,
, e de' Colonnesi, i quali finirono di sterminare quanto era sfuggito alla ferocia de'
, Barbari... Per la qual cosa essendo stati
, distrutti dalle fiamme i libri, i Statuti, le
Riforme, e la stessa nostra Curia, ci tro, viamo in un disordine cosi spaventoso, che
, appena abbiamo la maniera di poter vivero
in questa Città sventurata, (1).

27. Ad una iliade si penosa di mali, che nel detto anno 1527, oppressero Tivoli, si uni la perdita ancora di due suoi più illustri Cittadini. Penetrati da uno immenso dolore nello scorgere le piaghe profonde, sulle quali la loro Patria atrocemente gemeva, Camillo Vescovo, e Vinceuzo Leonini nominati più volte non poterono sopravivere allo affligente spettacolo, e nello anno medesimo ambedue passarono a vita migliore. Sebbene dal fin qui detto siansi potuti ravvisare i grandi meriti del primo, tuttavia lo elogio, che in brevi parole ne tesse l'Ughelli, è il più lusinghiero e per esso, e per la Città, che gli diede i natali: Decestit Romae summa apud omnes Principes exit Romae summa apud omnes Principes exit

<sup>(1)</sup> Catasto di Tivoli del 1535. Contrada S. Croce nella Presazione.

stimatione prudentiae anno 1527. (1). La memoria poi di Vincenzo Leonini restar deve nel cuore de' Tiburtini perennemente scolpita per la sua somma religione, pe' luminosi impieghi, ai quali fu sollevato, e per lo zelo, ed amore verso i suoi Concittadini così segnalato, che comunemente il Padre della Patria era appellato (2). Per mitigare in parte l'alto rincrescimento dalla morte di questi due preclari Cittadini di Tivoli recato, e per rimunerare non meno lo zelo, e lo attaccamento di Marc' Antonio Croce, il Papa Clemente lo nominò alla Sode vacante della Chiesa Tiburtina nel di 37. Gennaro dell' anno 1528, essendo tuttavia suo Cameriere segreto. Il lungo ed egregio governo di questo Prelato ci occuperà nel decor-

(1) Ughelli Ital. Sac. Epis. Tib.

<sup>(</sup>a) Tappi loc. cit. pag. 155. Ansaloni loc.cit. Sec. XVI. Oltre la Facciata della Chiera de PP. Domenicani fabbricata da Vincenzo Leonini, teme si è di sopra indicato, conserva ancora altro monumento della sua pietà quella Statua di riltevo di S. Giovanni Evangelista da esso donata, ed esposta percunemente al pubblico culto nell'Altar Maggiore della Chiesa de PP. Benfratelli. Lavoro stimabile non tanto per la eccellenza del disegno, quanto per la singolarità della materia, essendo di soprafina Majolica travagliata in quel tempo in Venezia. Vedi Ansaloni loc. cit.

28. Nel mese ed anno sopraindicati il Cardinal Pompeo Colonna, per mala sorte de'Tiburtini, fu mandato a governare la Città di Tivoli. Egli abusò talmente della autorità alla carica inerente, che sottopose i Cittadini a multe arbitrarie, e pratticò estorsioni le più ributtanti o per se stesso, o per mezzo de' suoi Luogotenenti. Attaccato inoltre decisamente al partito Imperiale, si procacciò lo abborrimento della maggior parte degli abitanti seguace degli Orsini, e del Papa. Una condotta cosi impropria al carattere di un Porporato, e di un Governatore Pontificio , ed altre circostanze di Stato, eccitarono ben tosto fra esso ed il Sovrano dissapori si gravi, che s' impugnarono da una parte, e dall'altra le armi. Generale dell' armata Papale fu in questa occasione Napoleone Orsini Abbate Farfense, sotto le insegne del quale si arrolarono le Tiburtine milizie comandate dai Leonini , dai Croce , dai Mancini , e dai Tobaldi uniti allora coi vincoli di parentela, e benemeriti per molti titoli della casa Medici (1). Era alla testa delle truppe Colonnesi, o Imperiali Scipione Colonna Luogotenente per l'Abbazia di Subiaco del prefato Cardinal Pompeo suo Zio (2).

(1) Zappi loc. cit. pag. 162.

<sup>(2)</sup> Vedi il Catalogo degli Abb. Snblacensi nell'Appendice al Sinodo del Card. Barberini dell'anno 1674.

Nel giorno 28. di Giugno dell' anno 1528. le due armate s'incontrarono nelle vicinanze di Subiaco, e si attaccò una fiera battaglia. Si pugnò con intrepidezza dai due emoli Abbati. e dalle truppe respettivel, in fine prevalse Scipione Colonna, l'Abbate Napoleone fu da suoi nemici fugato, furono prese le insegne Pontificie . ed un numero ben grande di Tiburtini divennero vittima del loro valore, e dello zelo pe'l loro Sovrano (1). Dopo questa vittoria i Colonnesi, attizzati probabilmente dai perfidi Cittadini del loro partito, spinsero lo esercito nel territorio di Tivoli, penetrarono nella Città, che fu sottoposta ad un sacco tremendo. Non contenti di questo si scaricarono contro i partigiani della fazione Orsina, massacrarono tutti quelli , che ebbero la sventura di cadere nelle loro mani, s' impadronirono quindi della Rocca, la spogliarono dell' arti-

<sup>(1)</sup> Chron. Sublac. Cherub. Mirt. cap. 32. ad an. 1528. ivi = Bellum apud Sublacum, seu praelium inter Ecclesiasticos, duce Napoleone Orsino, inter quos aderat magna Tiburtinorum copia pro Pontifice Clemente, et Scipionem Columnam locumtenentem Cardinalis Pompei Columnae Ab. Commendatarii Sublacensis, tempore Clementis VII. 1528. in festo SS. Petri et Pauli 28. Junii, qua die magnis utriusque cladibus, et praesertim Tiburtinorum, fuit Ecclesiasticus exercitus a Scipione separatus, vexillo Romano capto, et Napoleone fugato.

glieria, di cui parte mandarono in Subiaco, e parte in Palestrina, ed in fine scelsero per Castellano un Patrizio Tiburtino loro aderente (1).

29. Non poterono però lungo tempo gloriarsi de' riportati vantaggi , nè i Tiburtini tardarono molto a vendicare la morte di tanti bravi loro concittadini . Rinforzato Napoleone il suo esercito di nuove Truppe, andò in traccia del nemico, lo raggiunse presso Magliano, terra nella Diocesi di Piscina, poco lontana dalla Sgurgola, si attaccò una battaglia più fiera della prima, e la vittoria de' confederati Tiburtini ed Orsini fu così completa, che Scipione Colonna rimase estinto sul campo, e delle sne milizie parte fu trucidata, e parte fugata. Quindi volendo profittare del favorevole successo. il predetto Napoleone marciò rapidamente in Subiaco, che dopo essere stato saccheggiato fu quasi dal fuoco distrutto (2). Dopo questi avvenimenti ne dal Mirzio, ne da altri Scrittori si parra, se le ostilità continuassero. E' noto solzanto, che poco dono Pompeo Colouna, origine di tutti i mali descritti, ritirossi dal Lazio portandosi nel Regno di Napoli.

30. In seguito della sua partenza la calma

<sup>(1)</sup> Ansaloni loc. cit. all' an. 1528.

<sup>(2)</sup> Chron. Sublac. loc.cit. ivi = Sublaqueum redit (Napoleone) et totum quasi Oppidum incendit.

fu ristabilita in Tivoli, e nelle vicine Contrade, se non che venne quella bentosto novamente turbata da forti inimicizie fra i postri Magistrati insorte, e gli abitanti di Castel S. Angelo per la Cabella del Passo. Era questa uno de' Dazi più antichi . da Diplomi Pontifici autenticato, ed una delle rendite più importanti del pubblico erario Tiburtino. I Paesani delle terre confinanti, ed anche remote erano al medesimo soggette mentre, transitando per Tivoli, si trasportavano in Roma per rapporti. commerciali , o per altri motivi . Figo all' anno 1520, niuno, a riserva degli abitanti del sovraindicato Castello, ne aveva ricusato il pagamento. Protetti dalla casa Medici . di cui erano in quel tempo Vassalli (1), credettero quelli di essere obbligati a rispettare le Leggi soltanto del loro Paese, e si astennero di pagare la prenarrata Gabella .

31. Giastamente irritati per questa novità i Tiburtini, non invocarono il soccorso sempre lungo, e non mai sicuro di qualche perito Forense per patrocinare la loro causa, ma si appigliarono ad un mezzo più spedito, più efficace, e solito a pratticarsi in que' tempi. Si diede pertanto fiato alle belliche trome-

<sup>(1)</sup> Nel 1504 essendo stata maritata Alfonsina figlia di Roberto Orsini a Pietro Medici, ebbe detto Castello per dote. Vedi Alberto Cassio loc. cit. cap. 16.

be, s' inalberò il militare vessillo della Città. e sortiti dalle sue mura numerosi distaccamenti di milizie Tiburtine, si marciò alla volta di quel Castello riottoso . Afferma il Del Re (1). che in tale occasione i nostri fecero delle scorrerie solamente nel nemico territorio. ma il Zappi (2), il quale merita in ciò maggior fede , perchè Scrittore più vicino alla età, in cui si pone un tale avvenimento, assicura che l' armata Tiburtina si spinse fino al Paese, vi penetrò, e fu da essa probabilmente saccheggiato per compenso di quelle somme, che col non pagare la ridetta Gabella, aveva alla nostra Comune defraudate . Tanto basto perchè i Castellani rientrassero nel loro dovere. Ma fra poco vedremo nuove discordie fra l'uno e l'altro Popolo per lo identifico oggetto.

32. Nell'anno 1530. il Vescovo Marc'Antonio Croce fu costretto di allontanarsi dalla sua
residenza. Portatosi il Papa in Bologna per la
coronazione dello Împerador Carlo V. si fece
seguire da sedici Cardinali, e da alcuni Vescovi, fra quali fu il nostro compreso (3). Fu
breve peraltro la sua lontananza, giacche nel
giorno 9. Aprile Roma rivide il suo Principe,
e Tivoli il suo Vescovo, per essere spettatori
nel futuro Autunno, il primo di una straordi-

<sup>(1)</sup> Antonio del Re loc. cit. cap. 8.

<sup>(2)</sup> Zappi loc. cit. pag. 10. e 11.

<sup>(3)</sup> Raynald. Ann. Eccl. all'ann. 1530. art.7.

naria inondazione del Tevere (1), ed il secondo dello Aniene . Fu tale la copia delle sue acque, che mediante il loro impeto, e peso resto talmente danneggiato il muro, ossia sostruzione della Caduta, che, secondo il solito, essendosi abbassato l'alveo del fiume, non più le acque nelle forme artificiali scorrevano, e gli edifici restarono inoperosi. Per riparare a così pregiudizievole ruina fu duopo costruire dei grandi castelli di legname ripieni di terra e fascine, e si dovettero distruggere alcune case più prossime alla detta Caduta. Fu erogata la spesa di scudi duemila, e nell'anno appresso 1531, mercè lo zelo de' Magistrati . e le cure del Vescovo Croce . fu il lavoro ultimato (1).

33. Nel sovraindicato anno 1530. il Cardinal Enrico Conzaga (u prescello al Governo di Tivoli. Egli vi sostitui per suo Luogotenente un certo Brigotto, così chiamato dal Zappi Costui, contro la volontà, ed il carattere di quel Porporato, si comporto con maniere così aspre e ributtanti, che si fece universalmente abborrire. Che anzi aveva il cervello tanto stravolto verso i Tiburtini, che più volte si fece uscir di bocca esser egli allora

Aldoin. in Addit. ad Ciaccon. Tom. 3. col.448. 

 — Anno 1530. Adeo ... Tiberis excrevit, ut usque ad illa tempora, nunquam ita exundasse narratur 

 —.

<sup>(1)</sup> Ansaloni loc. cit.

contento, quando avrebbe tagliato la testa a venticinque Patrizi. Bentosto però si penti di queste sparate. Stanco il Popolo delle giornaliere di lui soverchierie, si sollevo, prese le armi, e si portò ad assediare nella Rocca il Sig. Luogotenente; quindi essendo andato nel Palazzo, ove abitava la sua famiglia, accese una piccola candela, e le fu intimato di dover sloggiare da Tivoli prima che quella si spegnesse, conforme fu da quella eseguito. Intanto vedendosi in mal partito ridotto, si spogliò il Brigotto di quell'orgoglio, che finallora aveva portato sulla fronte scolpito, e per una segreta porticella di essa Rocca gli rinsci di sfuggire dalla imminente burasca, e di salvare la vita.

34. Alla notizia di questo avvenimento il Cardinal Gonzaga ando nelle furie, ma non potè vendicarsi, nè ricuperare il Governo di Tivoli, che ando a perdere per la stravagante condotta del suo Loogotenente. Ippolito Tobaldi era in quel tempo uno de primar Cittadiui, che pienamente godeva il favore della Plebe. Ricorse a questo quel Cardinale, e lo pregò a divenir mediatore, ma nulla ottenne, perchè il Tobaldi, che non si fidava delle sue promesse, non volle secondare le sue premure (1). Nel di 25. Settembre mori Clemente VII., e gli successe nel di 12. Ottobre Paolo III. di Casa Farnese.

<sup>(1)</sup> Antonio del Re loc. cit. cap. 8.

35. Questo Papa fu costretto bentosto a reprimere l'orgoglio di Ridolfo Baglione, che aveva usurpato il Governo di Perugia. Volendo pertanto formare un sufficiente corpo di soldatesche, mandò in Tivoli quattro Capitani, per conoscere il numero delle milizie, di cui avrebbe potuto disporre, ed all'istante si presentarono sotto le armi mille valorosi Tiburtini. Durante però la rassegna accadde uno aneddoto disgustoso, che i nostri Storici non anno taciuto. Mentre la truppa fu lineata nella Piazza dell' Olmo, si rimarcò che due Patrizi erano stati collocati nei ranghi de' Plebei . Questa circostanza, d'altronde ridicola, bastò ad eccitare un tumulto fra il Popolo minuto, ed i Nobili. Già si abbassavano le picche, già si minacciava di attaccare una zuffa sanguinosa; ma i Capi del disordine essendo fuggiti nella vicina Cattedrale, restarono sospese le ostilità, ma non si spense il fuoco della sedizione . Spaventati i Patrizi si riunirono nel Convento de' PP. Domenicani per deliberare sull'oggetto importante, e prendere le necessarie precauzioni . Il Popolo dall' altro canto si congregò anch' esso fuori la Porta S. Croce presso la Chiesa della Madonna dell' Olivo. In mezzo a quegli ammutinati si presentò improvisamente il sopraindicato Ippolito Tobaldi, e come un Tribuno della Plebe . incominciò con veemente discorso ad infiammare le loro teste già riscaldate, esortando oguuno a sostenere i propri diritti . Era questo To-

baldi gran parlatore, di alta statura, pieno di coraggio, ed uno de'più decisi partigiani degli Orsini, da quali era sommamente protetto. Essendo stato ucciso un suo zio nel 1527, furono da esso massacrati alenni ragguardevoli Cittadini, che suppose o autori, o complici di quell' omicidio. Questo fatto atroce gli procacciò l'odio della classe de' Patrizi, per cui divenne fautore delle intraprese del Popolo. Nella occasione, di cui parliamo; poteva egli sospingere questo a delle funeste determinazioni , ma merce le bnoue maniere , unite alle energiche misure dei Magistrati, e l'autorevole interposizione del Vescovo cittadino si calmò il tumulto, si deposero le armi (1), le milizie raccolte dai predetti quattro Capitani marciarono alla destinata spedizione, ove, avendo fatto egregiamente il loro dovere, la riconoscenza del Sovrano recò a Tivoli nell'anno medesimo 1535. speciali favori.

36. Nominò infatti per Governatore di questa Città lo stesso suo nipote il Cardinale Alessandro Farnese, che vi spedi in qualità di suo Longotenente Calisto Leoncini Protonotario Apostolico, e Soggetto di merito sommo (2); quiadi con data dei 14. Marzo dell'anno medesimo firmò nn Breve, con cni approvava gli Statuti Tibartini..., Approviamo (si dice in quel p. Breve), e confermiamo tutti i vostri Sta-

<sup>(1)</sup> Zappi Ann. pag. 123.

<sup>(2)</sup> Giustiniani lec. cit- pag. 61.

y tuti, Riforme, Consuetudini, e Decreti...;
, come ancora tutti i Privilegi, Esensioni,
, Immunità, Libertà, Prerogative, Pacoltà,
, Lettere, Cessioni, Grazie, Indulti conces, si da Romani Pontefici nostri predecessori,
, e specialmente da Sisto, Pio, Alessandro,
,, e Giulio, come pure le Lettere in forma
, di Breve della fel. mem. di Clemente Papa
,, VII. nostro antecessore, (1).

(1) Codic. Petrarch. pag. 82.83. = Paulus Papa III. = Singularis vestrae fidei continentia, nec non sincerae devotionis affectus, et erga Nos, et Romanam Ecclesiam reverentia permonent, ut ad exaudiendas preces vestras Nos benignos et gratiosos exhibeamus; vestris itaque supplicationibus inclinati, omnia et singula Statuta et Reformationes, et Consue. tudines , et Decreta vestra , quantum et licita, et honesta sunt, et sacris Canonibus non contraria, nec non omnia et singula privilegia , exemptiones , immunitates , libertates , prerogativas , facultates , litteras , cessiones , gratias, et indulta vobis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, et pracsertim Sixtum , Innocentium, Pium, Alexandrum , et Julium , nec non litteras in forma Brevis fel. rec. Clementis Papae VII., et praedecessoris nostri auctoritate Apostolica tenore praesentium approbamus , et confirmamus ec. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die 14. Martii 1535.

37. Nell' anno istesso gli abitanti del detto Castel S. Angelo promossero nuovamente le pretensioni di non essere tenuti al pagamento della Gabella del Passo sopraindicata, e pare che invocassero in loro favore un particolar privilegio del Papa Leone X. Malgrado ciò con data dei 2. Settembre il predetto Pontefice Paolo III. spedi altro Breve ai Tiburtini diretto, ordinando espressamente ai Castellani di dovere uniformarsi, e soggiacere al pagamento di quel Dazio . , Ci faceste conoscere " (dice il Papa ai Tiburtini ) che sebbene po-, canzi con Lettere in forma di Breve Noi ab-, biamo confermato tutti i vostri Statuti . Con-" suetudini , e Privilegi, e che ad onta " di ciò, e contro lo stile pacificamente os-" servato gli abitanti di Castel S.Angelo, tran-" sitando pel vostro territorio, ricusino di ,, pagare la Gabella . . . . Volendo adunque ad " ognuno i dovuti diritti concedere . ordi-" niamo, e decretiamo con Apostolica antori-,, tà, che i sopradetti abitanti siano tennti al " pagamento della prenarrata Gabella, come " prima che fossero spedite le Lettere di Leo-" ne Papa X. nostro predecessore, non ostan-", te il privilegio, e la forza di esse Lettere, ed " ogni altra Costituzione, ed Ordinanza,, (1).

<sup>(1)</sup> Loc cit. pag.83. = Paulus Papa III. = Exponi nobis nuper fecistis quod licet dudum omnia vestra Statuta, Consuetudines, et Pri-

38. Malgrado tutte le cure di quest'ottimo Pontefice per il benessere, e per la tranquilità di Tivoli :impiegate, nel 1537. la malnata discordia cominciò nuovamente a spargere il suo veleno micidiale, e lo astio de Zaconi, e de Coccanari contro Ippolito Tobaldi ripigliò tutto il suo primitivo furore. Memori quelli dello avvenimento accaduto nel 1535., e prevedendo che il Tobaldi col favore popolare avrebbe potuto distruggere i Pa-

vilegia per quasdam in forma Brevis Litteras confirmaverimus, et juxta consuetudinem alias pacifice . observatam , homines Castri S. Angeli Tiburtinae Dioecesis per Territorium vestrum transeuntes, ipsam Cabellam solvere recusent; quare nobis humiliter supplicare fecistis, ut conservationi vestrorum jurium consulere, ac alias opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur volentes unicuique debita jura exhiberi, hujusmodi supplicationibus inclinati, volumus, et Apostolica Auctoritate decrevimus, quod homines praedicti ad solutionem Gabellae , prout antequam litterae Leonis Papae X. Praedecessoris Nostri desuper emanatae sunt , solvebant , solvere teneantur , desuperque cogi possint non obstantibus praedictis litteris, et quibusvis Constitutionibus; et Ordinationibus Apostolicis, coeterisque contrariis quibuscumque, Datum Romae apud S.Marcum sub annulo l'iscatoris die 2. Septembris 15 25.

trizi . o almeno ridutli in uno stato umiliante . decisero assolutamente di fargli subire la sorte del famoso Tiberio Gracco. Era Ippolito un giorno nella Chiesa di S. Francesco ascoltando il divin Sacrificio scortato dalla sua guardia, da cui sempre si facea seguire, e porzione della quale era rimasta sulla porta. I suoi nemici senza riflettere al sacrilego attentato. che andavano a commettere, si riuniscono armati in grande numero nella piazza contigua, assalgono furiosamente la guardia sulla porta, si sparge del sangue, e riesce loro di penetrare nella Chiesa in traccia della vittima, alla quale anelavano. Ippolito, che aveva cuore in petto, non si sgomenta: impugna la spada , sostiene lo impeto furioso degli assalitori , si difende valorosamente contro tutti , ritirandosi verso l'Altare maggiore, ivi giunto chinde il cancello, che allora vi esisteva, ed è in salvo, avendo ricevuta una sola ferita in un braccio. Intanto continuava la battaglia e nella Chiesa, e sulla strada, e Gio: Maria Coccanari, della fazione del Tobaldi, e suo grande amico, si batteva con tale intrepidezza, e con tanto forore, che avendo tirato un colpo sulla testa di uno de' Capi della turba sacrilega assalitrice, gli restò in mano il solo tronco della spada; Questo colpo tremendo, benchè avesse lasciato inerme il valoroso Gio: Maria, recò tuttavia tanto spavento nel petto de' snoi nemici , che shalorditi si ritirarono dalla Chiesa, si diedero in fuga, e quindi immediatamente sortirono dalla Città, per evitare la furia del Popolo, che già si moveva in ainto del suo Tobaldi.

30. I fuornsciti peraltro, i quali sortendo dalle patrie mura, portarono seco il cuore di rabbia, e di vendetta bollente, restarono fermi nel meditato disegno, e decisero di volerlo a qualunque costo ultimare. Dopo alcuai giorni dalla loro fuga decorsi, otto dei più animosi di essi introduconsi di notte, e furtivamente nella Città, si appiattano in un luogo sconosciuto, e quivi attendono la occasione propizia. Per vari giorni furono inutili le loro speranze; ma finalmente nell'ottavo di, prevenuti da una femina da essi a tal' oggetto impiegata, sbucano dal loro nascondiglio, assalgono solo, inerme, senza poter esser soccorso nè da suoi figli , nè dalla sua guardia . lo infelice Tobaldi, e lo massacrano barbaramente . Lo Storico , per una imperdonabile mancanza, dopo averci defraudato delle notizie del mese, e giorno preciso di si fatto notabile avvenimento, ci lascia in questo luogo nel bujo, né ci dice quali fossero le conseguenze dello eccidio di un uomo amato dal Popolo, cosi potente, e che aveva grandissimi rapporti co' Principi più cospicui della famiglia Orsini . E' noto soltanto , che dei quattro figli superstiti , il minore chiamato Giulio en. trò in qualità di Paggio al servizio degli Or. sini di Bracciano , e i tre maggiori Annibale . Guido, e Francesco si portarono a militare sot.

to le handiere di Carlo V. nella Germania. Ânnibale, e Guido lasciarono la vita nelle battaglie, e Francesco ritornò quindi nella sua Patria, ove visse in pace unitamente al detto Giulio (1).

40. Nel mese di Novembre del 1538. Margherita d' Austria figlia di Carlo V., e vedova di Alessandro Medici Duca di Firenze, sposò Ottavio Farnese. Fra gli altri beni, che costituivano il di lei appannaggio vi fu ancora il Feudo di Castel S. Angelo, pervenutole per restituzione di dote al suo primo marito assegnata, e che da essa fu quindi denominato Castelmadama, Volendo allora i Castellani profittare della potente protezione de' novelli Padroni, e nulla enrando il Breve Pontificio del 1535, cominciarono nuovamente a ricusare il pagamento della Gabella del Passo; e siccome per defraudarla passavano in tempo di notte sotto le mura di Tivoli, evitando lo ingresso della Porta, i Tibnetini ne fabbricarono una seconda, che esiste tuttora, e per la quale dovevano inevitabilmente transitare. Infuriati perciò, escogitarono que Terrazzani altro più efficace ripiego, ed, a parlare sinceramente, onesto, e ragionevole. Gettarono un ponte snllo Aniene nel loro territorio, ma che nell' op-

<sup>(1)</sup> Ant. del Re loc. cit. cap. 8. Zappi Ann. pag. 123. Idem Descrizione della Nobiltà di alcune Case di Tivoli n. 8. Tom.III. N

posta riva appoggiava nel territorio di Tivoli; trasportando per esso le loro merci, entravano nella via Valeria, e quindi, inerpicandosi per i monti di S. Polo, se ne andavano in Roma felicemente. Vedendosi in tal goisa delusi, si portarono i Tiburtini a mano armata a demolire quel Ponte, ma ciò non servi che ad irritare maggiormente i nemici della Gabella del Passo (1).

41. Imperciocche offesi oltremodo i Castellani per questa demolizione; e superbi pe'grandi rapporti, che avevano nella Corte Pontificia, si spinsero di notte tempo presso la detta seconda porta della Città nuovamente fabbricata, vi appiccarono il fuoco, e la distrussero. Divulgatasi in Tivoli nella mattina la notizia di simile attentato, si suona immediatamente campana a martello, si fece sventolare il vessillo guerriero, ed un forte corpo di milizie marciò snll' istante alla volta di Castelmadama. con animo di vendicare strepitosamente lo affronto ricevuto. I Castellani, che previdero il nembo, avevano preso anche essi le armi, erano usciti dalla loro Terra, e per non essere sopraffatti dal numero, si postarono dietro le annose quercle, di cui era allora quasi tutto ingombrato il loro territorio. Questa tattica naturale fu cosi efficace, che, malgrado la superiorità delle forze de' Tiburtini, non riusci ad essi di penetrare fino alle mura dello ab-

<sup>(1)</sup> Del Re loc. cit.

borrito Castello. Seguirono soltanto delle scaramnecie, e si sparse quinci e quindi del sangue. Ciunta la fama di questi sconcerti alle oreecchie del Papa, spedi da Roma un Commissario Apostolico, che fece sospendere le ostilità, e costrinse i due popoli a dar cauzione di uon offendersi, sotto pena di 6000. ducati di Camera, finche si fossero maturamente esaminate le respettive ragioni (1).

42. Nell' anno susseguente 1539. la Italia e Roma trovandosi in pace, il Papa volle rinnovare que' spettacoli, che precedentemente solevano celebrarsi, chiamati volgarmente i giuochi di Testaccio, e fu destinato il Carnevale dell' anno medesimo. Secondo i privilegi della nostra Città , furono invitati otto Patrizi Tiburtini, ed il Consiglio scelse i più giovani, i più ben formati, e i più onorati. L' Annalista Zappi, che fu uno di questi, descrive in dettaglio quella solenne, e clamorosa funzione . Essa superò tutte le altre in questo genere, che erano state altre volte celebrate (2). Dopo questi spettacoli, e nella ventura estate, essendo solito di fuggire gli estivi calori di Roma, il Pontefice Paolo deliberò di portarsi a respirare le aure fresche, e temperate delle Colline di Tivoli . La maniera colla quale fu accolto dalla Cittadinanza, e da' Magistrati è

<sup>(1)</sup> Ant. del Re loc. cit.

<sup>(2)</sup> Zappi loc. cit. pag. 22. e seg.

troppo onorevole, per non doversene qui dare una compendiosa descrizione.

43. Cento Giovani a cavallo di bella statura, e vestiti con nobile uniforme furono collocati sui confini del territorio, che gli servirono di scorta: Avvicinatosi alla Città, attraversando la strada degli Oliveti, uscirongli incontro due primari Cittadini, che guidavano un Coro di cento fanciulli vestiti di bianco. aventi in mano un ramoscello d'olivo, e che cantavano Inni di lode . Presso la Chiesa della Madonna dell' Olivo, mentre l' ottimo Principe smontava dal suo Muletto, uno di quei cento Giovani, che lo avevano accompagnato prese, e tenne le redini con mirabile destrezza. Cio: Battista Savelli, che stava al fianco del Papa, disapprovò questo atto, che parve agl' occhi suoi troppo ardimentoso; ma l'aolo III. a lui rivolto, disse ridendo: Sono Giovani, e Tiburtini. Entrò quindi in Città per la porta di S. Croce, ove era atteso dal Clero Secolare, e Regolare, da Monsignor Marc' Antonio Croce, dalla Magistratura, e da copioso numero di Patrizi, che gli presentarono le chiavi della Città . Dalla detta porta fino alla Cattedrale si ergevano quattro archi trionfali con magnificenza costrutti, uno de' quali collocato nella piazza dell' Olmo presentava uno strano, e curioso spettacolo. In quattro nicchie del medesimo si vedevano quattro Vecchioni venerandi , che figuravano i quattro Evangelisti, ed ognuno de' qualı aveva la età

di anni cento (1). Il Papa, colpito da questo grappo singolare, vide con piacere uomini di se molto più antichi, si fermò a ragionare alquanto con essi, interrogandoli snlla respettiva età, tenore di vita, e professione, e sodisfatto dalle loro affabili risposte versò sopra de' medesimi le sue beneficenze. Dopo di che giunse allo Episcopio, e quindi fissò la sua dimora nella Rocca Piana. Per mostrare poi la sna riconoscenza alla Città per lo zelo, e per la decenza, con cui lo aveva accolto, le fece un dono di scudi settecento, de' quali andava debitrice della Camera Apostolica (2). Sebbene il più volte nominato Zappi abbia narrato col più minnto dettaglio questa vennta di Paolo III. in Tivoli, non pertanto nè esso, nè vernno altro Scrittore hanno precisato il mese, e il giorno di tale avvenimento.

44. Il S. Patriarca Ignazio di Lojola aveva già dato principio in quella età alla sna celeberrima Società. Dalla Spagna nella Italia, ed in Roma pervenuto, aveva già manifestato ai popoli i benefici influssi del sno novello Istituto, di eni agognava ardentemente la Pontificia approvazione, onde fosse di legittima autorità rivestito, e perchè i suoi compagni, e discendenti avessero potnto in ogni tempo e

<sup>(1)</sup> Uno di questi Vecchi chiamavasi Angelo Ragazzo, l'altro Giovanni Pilaro, il terzo Mastro Simomino, e l'ultimo Ferrnccio.

<sup>(2)</sup> Zappi loc. cit. pag. 37.

liberamente tutto occupare il loro spirito a promovere negli uomini la riforma del costume, la fede, la morale, la onestà, la religione a maggior gloria dell' altissimo Iddio. Mentre adunque Paolo III. nel succennato anno trattenevasi in Tivoli per suo diporto, più volte quel S. Patriarca onorò il suolo Tiburtino per appagare le sue ardentissime brame. Il Cardinal Contareno presentò il Lojoleo Istituto al S. Padre, il quale in leggendolo, ne fu talmente colpito, che protestossi aver in quello ravvisato il dito dell' Onnipotente; e percio, senza veruna ulteriore dilazione, ne firmò il correlativo Breve di conferma nella prefata Rocca Piana; per cui Tivoli può con ragione vantarsi di essere stata in certo modo la cuna della Compagnia di Gesù (1). Mostrasi anche oggi con rispettosa venerazione nella Casa dei Coccanari, detti dell'Arco, la stanza ove il Lojola prese alloggio, e riposo nella sua venuta in Tivoli in occasione della sullodata circostanza . Viveva allora in Lucia Coccanari figlia della piissima Altobella Brigante Colonna, la quale piena di meriti spirituali, e di virtù godeva la opinione di una santa Giovinetta. Trovasi scritto di essa.

<sup>(1)</sup> Orlandin. Hist. Soc. Jesu lib. 2. art. 82. Volpi Vita di S. Sinforosa art. 50. Nella Bolla di conferma si legge in fine: Actum in arce Tiburis:

che nel vedere il P. Ignazio, dicesse in pubblico, ed in privato che quell' nomo sarebbe un tempo venerato sugli Altari (1).

45. Felicitati i Tiburtini nel predetto anno 1530. dalla presenza del loro Sovrano, e del Patriarca di Lojola , nell'anno appresso 1540. ebbero il bene di accogliere la sopraindicata Margarita d' Austria . Questa Principessa venne in Tivoli li 12. Gingno, e vi si trattenne fino ai 17. di Settembre. Nulla fu omesso per trattenere una Ospite così illustre. Caccie, Tornei, comiche Rappresentanze, ed altri festosi spettacoli furono gli oggetti dilettevoli, di cui fece uso la Città per renderle vieppiù sodisfacente il soggiorno di queste amene Colline. Ella esigeva peraltro i più distinti riguardi meno per lo splendore de' suoi natali, che per le virtù luminose, di cui era abbellita . La sua Casa composta di Dame, e di Principi Italiani, e Spagnuoli, presentava l'aspetto di una società di Claustrali; tanta era la saviezza, la probità, e la religione di tutti . Fra i Cittadini , che il di lei genio incontrarono, deve annoverarsi in primo luogo Mariano Racciaccari, giovanetto di una rispettabile famiglia Tiburtina. I suoi talenti, e la morigeratezza de' suoi costumi fecero tale impressione sullo spirito di quella Principessa, che non lo dimenticò giammai. Avendo poco dopo vestito l'abito di S. Fran-

<sup>(1)</sup> Volpi loc, cit.

cesco, Mariano divenne un celeberrimo Oratore. Margarita lo chiamò a predicare a Parma, ove riportò la generale sodisfazione, e quindi lo ritenne presso di se, onde profittare de' suoi consigli, e delle swe istrozioni morali. Finalmente nel 1579, fu promosso alla Sede Episcopale dell' Aquila (1).

46. Il Cardinal Bartolomeo della Cueva è rinomato ne' fasti della Storia Tiburtina. Egli era Spagnuolo, e della nobile stirpe dei Duchi di Albucherque . Nato nell'anno 1400 . trascorse la carriera Ecclesiastica; fu Vescovo di Cordova, e quindi nell'anno 1544 fu promosso alla sacra Porpora da Paolo III. Gli Autori, che ne hanno scritto la vita, non trovano espressioni bastanti per tessere elogi alla sua carità verso i poveri, alla singolar modestia, umiltà, e religione del medesimo. Fissato il suo domicilio in Roma, sovente portavasi in Tivoli per profittare dei vantaggi di un clima saluberrimo, e nel 1546 onorava precisamente gli abitanti di quella Città, versando sopra di essi le sue beneficenze.

47. Esistevano allora tuttavia in Tivoli dei germi funesti di quella vecchia inimicizia, che tanti mali avevano cagionato alle famiglie, ed alla patria. Conosciuto questo disordine perniciosissimo, l'ottimo Porporato si propose di rimuoverlo assolutamente, riconciliando gli animi irritati. Andrea Lentoli era un Cittadino il rimitati. Andrea Lentoli era un Cittadino

<sup>(1)</sup> Zappi loc. cit. Ausaloni loc. cit.

quanto amante del suo paese, altrettanto imparziale e prodente. Della opera di questo volle quegli prevalersi, onde riuscire nel suo commendevole progetto. Addossatosi adunque Andrea lo incarico, che gli venne proposto, procurò, e gli riusci d'insinuarsi nell'animo de' Tobaldi , de' Zacconi , e de' Coccanari , e gl'indusse a ritrovarsi in un giorno destinato nella casa di Sua Eminenza. E siccome Giovanni Stefano Zacconi era fuoruscito, si ottenne per esso dal Papa un salvocondotto, affinchè potesse anch'egli con sicurezza intervenire al congresso. Le maniere soavi, affabili, ed obbliganti, colle quali vennero accolti dal Cardinal della Cueva, colpirono in modo singolare quelli orgogliosi Patrizi; e nel ravvisare il grande interesse, che prendeva, lo zelo e la sollecitudine donde era occupato per ridonare la tranquillità, la pace, e il benessere a tante famiglie, abbassarono quelli confusi la loro alterezza, e secondarono appieno i suoi voti. Segui infatti una sincera e perfetta riconciliazione, e perchè ne restasse un' monumento perenne, se ne celebro un Atto notariale solenne (1). Fatto consapevole il Papa di questa operazione, ne restò talmente sodisfatto, che ordinò il ritorno in Patria di tutti gli altri fuorusciti Tiburtini , condonando loro ogni pe-Ra (2).

<sup>(1)</sup> Ansaloni loc, cit, all' an. 1546.

<sup>(2)</sup> Loc. cit.

. 48. Più oltre estese le sue beneficenze il pio Benefattore. Aveva ocularmente osservato il dauno gravissimo, che allo agro Tiburtino recavano le acque sulfuree, dette Albule anticamente, e delle quali si è parlato nel Tomo I. Si spandevano allora nella pianura, e rendendo sterile una considerabile estensione di terreno, incommodavano ancora i Viaggiatori costretti a passarvi nel mezzo. Egli pertanto propose di raccoglierle, e condurle direttamente nel prossimo Aniene, e perciò, scavata una lunga, e larga forma dalla loro sorgente, furono in essa allacciate e ristrette, e d'allora in poi essendone stato totalmente sbarazzato il limitrofo snolo, a guisa di un grosso torrente vanno a scaricarsi nel fiume. E quantunque per si fatto lavoro la Città fu costretta ad erogare scudi duemila, nulladimeno anche quel Cardinale contribui all'impresa del proprio collo shorso spontaneo di una rispettabile somma. Fatto ciò l'egregio Porporato pensò di riparare ad altri sconcerti.

49. Era divenuto implacabile l'odio dei Tiburtini contro gli abitanti di Castelmadama pel surriferito incendio della porta della Città. Malgrado le cauzioni del 1538, ogni giorno accadevano omicidi, ed atti di barbarie per parte di quelli a danno di questi. Nello esaminare questo morbo il buon Cardinale della Cueva, conobbe che una mano potente era necessaria a guarirlo; e perciò ricorse al sullodato Patriarca di Lojola, delle di cui virtù si

erano già sperimentati i benefici effetti. Il P. Ignazio . che quando trattavasi di far del bene morale al suo prossimo, affrontava qualunque disagio, aderi subito alle richieste di quel Porporato, ed ai bisogni delle due popolazioni, e nel 1548, si portò nuovamente in Tivoli . Non era possibile che la sua carità; e il suo Apostolico zelo potesse trovar resistenza . Tanto si adoprò , tanto fece , che gli riusci di spegnere la perniciosa effervescenza delle predette popolazioni, e si concluse la pace : e perchè fossero ultimate le respettive reciproche vertenze in tutte le parti, le indusse a rimetterne la cognizione al predetto Cardinale, il quale colla sua prudenza fece sortire allo affare lo esito il più sodisfacente . Riconoscenti i Castellani ad un beneficio così segnalato, che ripetevano dal S. Patriarca, collocarono successivamente il sno busto nella loro Chiesa Arcipretale, sotto la quale incisero un'analoga Iscrizione, che si è fino a tempi nostri conservata (1). Il P. O rlandini nella sua

Questa Iscrizione esisteva nell' antica Chicsa

<sup>(1)</sup> DIVO IGNATIO LOIOLA OB FELICITER AB IPSO SEDATAS ANNO MDXLVIII HOSTILES INTER HVIVS CASTRI POPVLVM ET CIVES TYBVRIS PERTVRBATIONES HANG SVI BENEFACTORIS EFFIGIEM SVPER DEMORTVI FACIEM INDVCTO TYPO AB IPSO SOCIO FR-IOANNE PAVLO EXPRESSAM COMMVNITAS BENEFICII MEMOR EREXIT:

Storia della Compagnia di Cesù ci fa conoscere, che quando trovavasi in Tivoli S. Ignazio per l'oggetto indicato, eravisi portata ancora di bel nuovo la lodata Margherita d'Austria, la quale concorse del pari allo ristabilimento della quiete fra i due popoli confinati (1).

50. In questa circostanza conoscendo il gran bene, che ritrarre potevano per la maggior civilizzazione della Città, e per la huona educazione de' loro figli, col possesso di alcuni Soci di S. Ignazio, procurstono i Tiburtini, che

di Castelmadama; colla demolizione di questa fu demolita ancora quella, e ne fu altra sostituita consimile nella sostanza, che vi si legge tuttora.

<sup>(1)</sup> Orlandin. loc. cit lib. 8. art. 5. Ac Tibur quidem per occasionem pacandae Civitatis, quae ab Oppido finitimo S. Angeli efferatis animis dissidebat, Ignatius ipse se contulit. Ubi cum et Tiburtinae Civitatis Magistratus, et Margaritam dustriacam Octavii Parmensis Ducis Conjugem (cujus finitimum erat Oppidum) conveniuset, singulari arte curavit, ut Bartholomaei Cardinalis a Cueva arbitrio controversiae causa permitteretur, tantumque sua perfecti industria, ut armis tandem, quae mutuus irarum furor in caedes manifestas acuerat, Populus uterque projectis, mutuam rediret in gratiam, extinctique funditus dissensionum seminibus, pax constantissima sancirtur.

venisse ad esso ceduta la Chiesa di S. Maria del Passo coll'annessa abitazione, situata, come altre volte si è detto, sulle ruine della famosa Villa di Mecenate. Malgrado che il locale fosse piuttosto incommodo, per essere fuori le mura della Città, non pertanto il benefico Patriarca accettò la offerta, egli stesso ne prese la formale consegna nel medesimo anno 1548, e gli ottimi Religiosi, che vi furono lasciati di stanza, si occuparono tantosto con tutto lo zelo, proprio del loro carattere, e del loro Istituto, nella istruzione de' Giovanetti, e nel diffondere ne'loro teneri cuori i germi delle virtù, e tutte le massime salutari della Religione, e della Morale (1).

Fine del Libro XVII.

<sup>(1)</sup> Orland. loc, cit.

## STORIA DI TIVOLI

## LIBRO XVIII.

1. Giulio III. successore di Paolo III. morto li 10. Novembre 1540, avendo per Tivoli una special considerazione, nello stesso anno del suo inalgamento vi spedi per Governatore il Cardinale Ippolito d' Este figlio di Alfonso Duca di Ferrara, uno de' più cospicui Soggetti del sacro Collegio . Appena giunto al XV. anno di sua età gli venne conferita l'amministrazione degli Arcivescovadi di Milano, e di Lione, quindi dei Vescovadi di Autun, di Auch, di Novara, e di Morienna, nel 1534, fu rivestito della sacra Porpora, e nel 1540 era Vescovo di Ferrara. La riunione ed il prodotto di tante Prebende, aggiunte allo appannaggio della sua principesca famiglia, rendevalo il più ricco Ecclesiastico de' suoi tempi (1).

2. Nel trasferirgli il sopradetto Governo, deviando dallo stile consueto di un semplice Breve, il Papa Giulio spedi a favore del me desimo un solenne Moto Proprio con mero, e misto Impero, e dismembrando quella Città da

<sup>(1)</sup> Vittorelli in not, ad Ciaccon, ad an. 1539, Muratori Ann. all' an. 1551.

tutto lo Stato della S. Sede : Antonio del Retante volte nominato, assicura di aver veduto un tale documento nel suo originale, che a tempi suoi era riportato nel libro grande dei Sindacati di Tivoli (2).

3. Gli Storici patri non sono stati avari nel descriverci la pompa, colla quale i Tiburtini accolsero il Cardinal di Ferrara, ed esso fece il solenne ingresso fra le loro mura nell' anno 1550. Cento Patrizi a cavallo si portarono nelle vicinanze del Ponte delle Acque sulfuree ad aspettarlo. Altri cento giovani, figli forse di quelli , snperbamente monturati, e parimenti a cavallo si trovavano sul Pontelucano. Con questo vago ed imponente corteggio fu accompagnato fino alla Porta di S.Croce. Quivi cento Fanciulli a guisa di Angioletti vestiti, con palme di olivo in mano, la Magistratura seguita da folto stuolo di ragguardevoli Cittadini per la canizie, e per la età i più venerandi . un carro trionfale tirato da schiavi Mori con una musica scelta, che cantava Inni alla circostanza allusivi, l'artiglieria della Rocca, che con replicati colpi l'eco risvegliava delle vicine montagne, e la statua di Tiburto in abito di guerriero adorna con ogni eleganza, che sull'anzidetta Porta vedevasi, colpirono talmente lo spirito di quel Porporato, che si videro sulle sue pupille affacciarsi lagrime di tenerezza .

<sup>(1)</sup> Ant. del Re loc. cit. cap, 9. pag. 12.

4. A questo veramente magnifico apparato es corrispondente la nobilissima Corte, che egli seco traeva. Vedevasi assiso sopra di ua cavallo Turco di una rara bellezza. Lo seguivano 250. Gentiluomini, ottanta de' quali titolati tra Vescovi, Marchesi, e Conti, eda questi si univano un popolo di Teologi, Filosofi, Musici, Storici, e Poeti. Pervenuto al Palazzo Municipale presso la Chiesa di S. Maria Maggiore, per mezzo de' pubblici Rappresentanti gli furono presentati gli omaggi della Città, ed egli accolse tutti con un affetto singolare, protestandosi, ed assicurando ognuno, che il suo cuore riconoscente avrebbe procurato la felicità di una popolazione, che tanto stimava (1).

5. Infatti geloso della sua parola, e delle sue promesse, e profittando di tutta quell'autorità dal Sovrano trasfusagli, ristabili immediatamente il Mercato, che con vantaggio grandissimo de Cittadini in ogui settimana adunavasi, e che da cinquant'anni era stato negleto, ed obbligò i Castelli di Tivoli tributari a portarvi in copia le loro merci, e derrate. Richiamò in osservauza la Fiera generale parimenti tralasciata, in seguito delle gravi sciagure dal noto sacco di Borbone prodotte. Propose di riguardare i monti della Città, affinchè la classe indigente potesse profittare della legna. Voleva altresì introdurre la lavorazio-

<sup>(1)</sup> Zappi Ann. pag. 28. Giustiniani Vescovi di Tivoli

ne delle Pannine, e per più facile escenzione, del progetto, dopo aver egli esibita una somma vistosa, fece una scelta di Cittadini possidenti per concorrervi; ma questi, preferendo il, teaue dispendio presente al futuro evidentissimo lucro, resero inutili le plausibili intenzioni del Cardinal Governatore (1).

6. Mentre questi occupavasi tutto a promovere il benessere temporale di Tivoli, gli egregi figli di S. Ignazio Lojola erano indefessamente intenti a coltivare la pietà e le umane lettere fra cittadini . Collocatisi , come si è detto , in S. Maria del Passo , in questo luogo solitario, ed appartato pratticavano con giornaliero progresso i loro letterari, e religiosi esercizi; ma accresciutosi oltremodo il numero de' Studenti, che in quelle Scuole concorrevano, il locale non fu più capace a contenerli, per cui dal premuroso impegno de' Magistrati , e dallo zelo del Vescovo Marc' Antonio Croce furono introdotti nello interno della Città. E qui occultar non si deve uno avvenimento non meno alla nascente Società, che a quell' esimio Prelato onorevole. Aveva egli un nipote di tenera età, ma di rari talenti fornito, figlio di Girolamo Croce suo fratello germano . Lucio ( tal' era il nome del giovanetto ) col frequentare le Scuole, e collo esempio del tenore di vita di que' buoni Religiosi, concepi la risoluzione di associarsi al lo-

<sup>(1)</sup> Zappi loc. cit.

ro Istituto. Giunta questa notizia alle orecchie dello Zio, ne restò sommamente amareggiato, sospettando che il nipote fosse stato sedotto dagli artifici de' Padri; ma la costanza di Lucio, la sua decisa determinazione, ed altre non equivoche prove, avendolo assicurato esser egli veramente da Dio chiamato ad una vita regolare, restò appieno convinto della irreprensibile condotta de' Gesniti . secondo con tutta la cristiana rassegnazione la inclinazione del predetto suo nipote, e divenne eziandio Protettore insigne della Compagnia di Gesù (1). La Chiesa destinata dal Vescovo, e dal Magistrato ai Padri Gesuiti nella Città fu quella di S. Salvatore situata nella contrada di S. Croce, che fu poscia demolita colla costruzione della nuova Chiesa di S. Sinforosa (2). Contemporaneamente: Lui gi Mendoza Chierico di Segovia concesse ai me desimi Padri alcune Case, ed Orti di sua proprietà, che erano attigni alla Chiesa predetta (3).

<sup>(1)</sup> Il P. Lucio Crore divenne un valente operario della vigna del Signore, e si segnalo specialmente nella conversione degli Eretici , de quali un gran numero ridusse al grembo della Chiesa. Vedi Orlandini loc. est. lib. 10. art. 74. Volpi Vita di S. Sinforosa n. 51.

<sup>(2)</sup> Era questa Chiesa in quel luogo, ove al presente è l'orto detto del Collegio.

<sup>(3)</sup> Volpi loc. cit. Queste case ed orti for-

7. La guerra, che nel 1552, si accese fra lo Imperador Carlo V. e la Francia, turbò quella quiete, che in Tivoli godeva il Cardinal di Ferrara. Mediante pressanti dispacci di Enrico II. Re di Francia, fu costretto nel medesimo anno a lasciar questi luoghi per andare ad unirsi col Sig. di Thormes Comandante dello esercito Francese sotto Siena, La conquista di questa Città eseguita da suoi nemici, indusse Carlo V. ad ordinare a D. Pietro di Toledo Vicerè di Napoli, perchè marciasse a danno del popolo Senese. Egli all' istante mise in movimento un' armata numerosa di Spagnoli, ed Italiani, di cui affidò il comando a D. Garzia suo Figlio, il quale nel mese di Gennaro del 1553. già si trovava nel territorio, e nella Città di Tivoli . Gli Officiali di Stato maggiore, spossati dalla marcia, forzata, cui dovettero soggiacere nel cuore dell'inverno, mostrarono desiderio di volervisi trattenere per qualche settimana, ma il Generale non accordo loro, che il riposo di una sola notte. D.Garzia alloggio nel palazzo Municipale, dal quale era poc'anzi partito il Cardinal Governatore (1).

8. Si fatti guerrieri movimenti ridestarono nello istesso anno 1553. l'animosità de' Tibur-

mavano quella estensione di Locale, che ora dicesi il Collegio vecchio.

<sup>(1)</sup> Zappi loc. cit. pag. 124. Ant. del Re loc. cit. cap. 8.

tini contro gli abitanti di Castelmadama. Lo incendio della Porta era per i primi una spina acutissima, che di tanto intanto risvegliava nel loro petto progetti di vendetta, e di distruzione. In detto anno adunque secondo la testimonianza di Antonio del Re, il quale si dimentico del mese e del giorno, mentre un gran numero di Castellani da Roma tornavano alla volta della loro Patria fidati sulle cauzioni già date , il di cui termine era peraltro spirato, assaliti nelle vicinanze della sudetta Porta incendiata da nna turba di faziosi', il capo de' quali è chiamato dalla Storia Scacciadiavoli , forono quasi tutti ammazzati . Questo fatto clamoroso suscitò nella Città una quasi generale sollevazione. Si ascolta all'istante lo strepito del tamburro, e lo squillo delle trombe guerriere; si veggono all' aria sventolare le bandiere della milizia, ed essendosi riunito un corpo di armati, si marcia tumultuariamente alla volta di Castello. Uscirono i Terrazzani incontro al rumore, e si sparse del sangue; ma divenuti mediatori alcuni autorevoli Cittadini di Tivoli amici comuni , la scena fini senza ulteriori funeste conseguenze. I cadaveri degli uccisi, come si è detto, volevano seppellirsi sotto la soglia della Porta medesima, affinche transitando per essa, si rammentassero i loro Concittadini del commesso attentato, e della pena alla quale erano stati soggetti; ma essendosi opposta a questa poco umana determinazione il Cardinal Governatore, che era tornato alla sua residenza, vennero umati nella prossima Chiesa di S. Giovanni Evangelista. Si collocò peraltro in quella Porta lo stemma del predetto Porporato con un Epigrafe analoga all'uno e all'altro avvenimento (1).

o. Erano scorsi romai ventisei anni da che Monsig. Marc' Antonio Croce governava la sua Chiesa Tiburtina . Nel 1554, e 60. dell'età sua pensò di assicurarne la successione ad un suo ben degno Nipote, cui la rassegnò. Era questi Gio: Andrea Croce figlio del più volte nominato Girolamo , e la sua madre fu Terenzia Orsini, figlia di Roberto Principe di Roccagiovane, e di Licenza. Nacque in Tivoli li 20. Agosto 1527. anno memorabile pel celebre sacco di Borbene. Da Giovanetto studio in Roma, e quindi fu mandato in Padova, ove applicatosi seriamente alle scienze superiori, fece rapidissimi progressi nel Diritto canonico, e civile . Fu Canonico della Metropolitana di Napoli , Abbate di S. Maria di Percile , e Rettore di molti Benefici (2). Appena salito sulla Cattedra Tiburtina, applicò le sue Apostoliche cure al benessere generale de' suoi Concittadini, e volle spegnere una volta in un modo perentorio le pericolose discordie cogli abi-

<sup>(1)</sup> Del Re loc, cit. Questo Storico riporta la succennata Epigrafe del seguente tenore:

Ignitas portas extinxit sasgnine Tibur .

<sup>(2)</sup> Giustiniani loc, cit pag. 62.

tanti di Castelmadama. Sapeva l'ottimo Pastore i scandali dai due Popoli cagionati ne' tempi trascorsi, e conosceva ancora, che gli animi de' medesimi trovavansi tuttavia in sommo sconcerto. Cominciò pertanto ad inculcare la pace con tutto lo zelo dell' Evangelica carità: il Cardinal Governatore, e lo stesso Sovrago Pontefice si unirono alle sue paterne sollecitudini , le quali sortirono lo effetto bramato . Imperciocche si convenne dai Magistrati delle due Popolazioni di rimettere la decisione delle respettive differenze allo arbitrio di Camillo Orsini Padrone allora della Mentana . Principe di specchiata probità, di fino discernimento, e di consumata prudenza(1). Accettò egli lo incarico, ma perchè le sue provvidenze potessero avere un successo completo, volle che le parti dovessero acquietarsi, ed abbracciare definitivamente la sentenza, che sarebbe per pronunciare. La sua richiesta non trovò opposizione, e si accinse al lavoro.

10. Dopo maturo esame sull'oggetto della questione, nel giorno 14 di Marzo del 1555. promulgò egli il suo famoso Laudo I Castellani in seguito di questo furono soggetti per sempre alla Gabella del Passo, origine delle passate sciagure, e i Tiburtini, in pena delle sevizier atroci usate contro di quelli, subirono quello istesso castigo, di cui furono puntit dalla Renubblica di Roma nell'anno dalla forma dalla fembhicia di Roma nell'anno dalla forma calla forma periore.

<sup>(1)</sup> Vedi il Sansovino Uomini Illustri della Casa Orsina lib. 2. pag. 6., e lib. 3. pag. 81.

dazione di questa Capitale 417., quando il Dittatore Furio Camillo fece la conquista del Lazio. Come allora, così in questa circostanza vennero da un altro Camillo Agro muletati . Il Giudice compromissario fissò una linea di demarcazione fra l'uno e l'altro territorio, includendo in quello di Castello una rimarchevole porzione del Tiburtino nel modo seguente. " Benche indubitatamente abbia per chiaro " ( dice Camillo Orsini ) se non così forse per-" fettamente per prove abbondanti in giudi-" zio, e Tribunal contenzioso, ma per tanti " scontri di tante bande degnissime di fede , " che il termine, e giurisdizione di Tivoli an-" dasse molto più e notabilmente innanti che ", da me è avuto più chiaro. Che per questa " cosa tanto empia da particolari commessa, , e da tutti non castigata , nè procuratane " dimostrazione dal Pubblico, come si dovea. " la virtà de Iddio, e per l'autorità a noi " data, come di sopra dicemmo, li termini e , confini tra loro essere, e dover essere dal " fiume Teverone per quello gran fosso natu-" rale , e fatto senza artificio umano, che de .. li si spicca, e va dritto parecchie canne al-,, la muraglia dove pare sia stato un Castel-.. luzzo, o una Chiesa in cima di Monte Mo-" nitola a quel cantone, che guarda verso Ro-" ma, tirando un solco, o facendosi un fosso. " come meglio parerà a esse parti, aggravando " quelli di Tivoli a farlo quando li piaccia " che si faccia, e da detto Cantone di mura-.. glia andetta che guarda verso Roma, co" me di sopra, vada per la linea diretta a ., riferire al primo pilastro , che si tro-" va andando in ziù sotto la strada, che va ., a Ciciliano dalli tre archi antichi , al pre-., sente chiamati li archi antichi di sopra più " alti che tengono il Condotto di sopta, e di . li per detta muraglia vada seguitando per-, sino al fosso dell'acqua, che viene di verso " Ciciliano giù per la valle verso detti archi. . e per detto fosso andundo in su verso Cici-, liano fino al casale di Coronato inclusivamen-" te . e compreso il confine di detto casale " sia, ed essere debba territorio di Tivoli . " Dall' altra banda di la dal fosso verso Ca-" stello di S. Angelo tirata dal Teverone pur , sopra detto fosso naturale al cantone di det-. ta muraglia di Munitola de poi corrisponden-" te per linea retta alli sopradetti archi , e ", e dal fosso dell' acqua che viene di verso Ci-" ciliano per la valle, come si è detto di so-" pra , sia ed esser debba perpetnamente ter-" ritorio, et giurisdizione del detto Castello ", di S. Angelo; e questo senza pregiudizio dei " particolari dell' una e dell' altra parte de " terreni particolari che avessero dentro det-, ti confini , (1).

11. Alcuni giorni dopo la pubblicazione di questa sentenza, che ridono la quiete alle due popolazioni interessate, e precisamente ai 23. Marzo dell'anno medesimo il Papa Giulio III.

<sup>(1)</sup> Ant. del Re cop. 8. Ansaloni loc. cit. all' an. 1555.

passò agli eterni riposi, e nel sussegnente mese di Aprile fu eletto Marcello II, il di cut Pontificato duro giorni ventuno. Paolo IV. fu il successore di questo, che fu eletto ai 23. del mese medesimo. I Conservatori del Popolo Romano tornarono allora la toccare il tasto sol la pretesa ginrisdizione di Tivolio Il Papa novello, cui interessava moltissimo di cattivursi il favore della Nobiltà Romana nel principio del suo governo, accolse le istanze, ed appagò le brame di quelli , senza conoscere le ragioni dei Tiburtini, e senza consultare su'di ciò il sacro Collegio ? Sicche nel di primo Decembre dell' anno medesimo spedi un Moto proprio, col tenore del quale mentre reintegrava al possesso di Tivoli il Senato, rimoveva dal governo di questa Città il Cardinal di Ferrara (1). I Conservatori non tardarono punto a profittare della beneficenza Sovrana . Sul principio del 1556, mandarono in Tivoli per Governatore Angelo Paluzzi degli Albertoni, a cui durante l'anno istesso diedero per successore Girolamo Altieri Patrizio, e nobile Ro-

<sup>(1)</sup> Giustiniani loc. citi pag. 161. Giaccon in Paulo IV: ivi: Populum Romanum multis amplique beneficiti fovit. Nam antiquorum Pontificum privilegia firmavit; et extendit. Tiburque, Cardinali Estense ab administratione ejus loci submoto, Populo Romano donavit: Vedi il del Reloc. cit. cap. 3. Mot. Prop. Pauli IV. apud Fenon. Annot. ad Stat. Rom. pag. 675.

mano, e così continuarono a pratticare fino al 1559, in cui detta Città si sottrasse nuovamente, e per sempre dalla giurisdizione. Senatoria, and

12. Sone a tutti ben note le forti contestazioni fra il Papa Paolo IV. e Filippo II. Re di Spagna insorte, e la guerra che quindi fra i due Monarchi si accese nell'anno 1556. Eccitato dal Sovrano Spagnolo D. Fernando Alvarez di Toledo Duca di Alva Vicerè di Napoli a marciare collo esercito contro gli Stati Ecclesiastici, nel primo del mese di Settembre di detto anno invase Ponte Corvo, quindi Bauco, Frosinone, Alatri, Ferentino, e successivamente si presentò sotto Anagni . Torquato Conti valoroso , ed esperto Capitano difendeva questa Città con una buona guarnigione. Per più giorni si sostenne con intrepidezza, ma vedendo che non poteva lungo tempo resisteral alla superiorità delle forze nemiche : credette di evacuare la Piazza . Nel di t 5. adunque dello stesso mese di Settembre profittando delle tenebre della notte, senza che il Campo Spagnolo se ne accorgesse, uscì dalle mura di Anagni con tutto il presidio . e con porzione degli abitanti, che, costretti ad abbandonare la Patria da circostanze imperiose, si portarono chi in Roma, chi in Tivoli, e chi in altri luoghi circostanti . Informati sul fare del giorno della evacuazione della Città, i Spagnoli vi entrarono, e la sottoposero ad uno spaventoso saccheggio (1).

<sup>(1)</sup> De Magistris Stor. di Anagni cap. 7.

13. Mentre il Duca d' Alva si avvanzava con questi rapidi progressi, Tivoli, che già sentiva da lungi il fragore della procella, si preparava alla difesa. Il Papa, che desiderava di conservare un posto cosi importante, vi spedi 400. soldati di rinforzo, a cui ne aggiunse quindi altrettanti sotto il comando di Francesco Orsini Principe di Valmontone (1). Per rendere più forte la Città verso la porta di S. Giovanni, questo Generale fece demolire l'antichissima Chiesa di S. Clemente altre volte accennata. Giunge contemporaneamente da Roma un Ingegnere Pontificio chiamato Sallustio, il quale ne'suoi piani militari aveva segnato anche quello della demolizione della maggior parte del Quartiere di S. Croce per costruire in quel luogo Bastioni, e Trincee. Questa risoluzione peraltro sembro così stravagante, e ruinosa, che fece nascere un popolare tumulto, e poco mancò che il Signor Architetto non venisse accoppato. Ma siccome andava spacciando essere quella la mente del Sovrano, si fece a questo ricorso, il quale mandò a vuoto il progetto Sallustiano, ordinando che si escogitassero altri mezzi per difendere Tivoli (2).

14. Iutanto il predetto Comandante Orsini si portò a fortificare Vicovaro, che presentava in que' tempi una piccola piazza quasi inespugnabile per la strettezza de' monti, fra quali

<sup>(1)</sup> Sansovino Stor. Orsin. pag. 13.

<sup>(2)</sup> Zappi loc. cit. pag. 140.

è situata. In suo luogo è sostituito alla difesa di Tivoli Giulio Orsini , il quale avendo conosciuto che la Città non potevasi :bastantemente fortificare , mancando il tempo necessario, giacchè il Duca d'Alva si andava approssimando, convocò uno straordinario Consiglio generale, nel quale ai Cittadini adunati parlò così : .. Officiali , e Cittadini , ecco " giunto nuovo avviso che il Campo del Re Fi-,, lippo si mnove oggi da Genazzano alla vol-, ta di Tivoli , lo desidero conoscere il vostro sentimento in questo urgente e premu-, roso interesse; come affezionato alla vostra " Patria, io debbo dichiararvi sinceramente lo , animo mio, e prevenirvi che Tivoli non è , al presente in istato di potersi difendere ., si per mancanza di sufficiente artiglieria, che ., di guarnigione . Inoltre le mura della Città . sono deboli, e la loro estensione troppo " grande, Malgrado ciò se vogliamo combatte-" re io sarò il primo ad impugnare una pic-.. ca. ed a salire sulle mura. Accorgendomi , per altro che anche voi colla vostra pru-.. denza conoscete la difficoltà della impresa . .. permetto a tutti, stante lo imminente peri-, colo , non solo di salvare le vostre aspor-" tabili sostanze , ma ancora di provedere all' ., onore delle vostre donne, essendo il Cam-" po nemico ripieno di soldatesche sfrenate, " e capaci di ogni imprudenza " (1).

<sup>(1)</sup> Zappi loc. cit. pag. 141.

15. Ouesto discorso ultimato, e disciolta la consiliare admanza si seppe, che il nemico era giunto a Corcollo circa sole quattro miglia distante da Tivoli : Allora il Sig. Ginlio Orsini pensò di montare a cavallo, e di tutto galoppo andarsene in Roma per non essere dagli Spagnoli sorpreso. I Cittadini abbandonati alla loro sorte, ed incapaci a poter profittare, come per l'addietro avevano fatto, della natural posizione della loro Patria, per la invenzione della polvere, e del cannone, si accinsero tumultuariamente a rimuovere dalle loro Vigne il frutto beachè immaturo; ma mentre sono intenti a questa occupazione, nel mattino dei 28. Settembre del predetto anno 1556. videro comparire nelle pianure di Pontelucano lo esercito Spagnolo con un forte treno di artiglieria; quindi poco dopo un Araldo presentossi alle porte della Città, intimando ai Cittadini o la resa in termine di tre giorni. o la ruina della Città. Questo brutto complimento non scoraggiò affatto i nostri Magistrati . Spedirono tantosto dei deputati al Papa . facendogli conoscere la critica situazione di Tivoli, il pericolo degli abitanti, ed il bisogno di un prontissimo soccorso. Il Pontefice rispose non avere alcun mezzo per poterli ajutare, e che avessero perciò procurato di comporsi alla meglio col Comandante Spagnolo (1).

<sup>(1)</sup> Ant. del Re loc. cit. cap. 8.

16. Ricevuta una tal disgustosa notizia, il Magistrato immediatamente spedi al Campo Leo. nardo Mancini, Lorenzo Zacconi, ed altri rispettabili Cittadini incaricati a presentare le chiavi della Città (1). Si compiecque il Duca di questo atto di sommissione volontaria, e fece in essu lo ingresso con tutto il suo esercito composto di 11000, fanti, 4000, cavalli, 100. carri, ed 11. pezzi di artiglieria. Alloggiò nel Palazzo Comunale colla sua guardia, ed i Principi e Capitani del suo seguito furono accolti da Monsignor Gio: Andrea Croce nella propria abitazione. Si trovarono fra questi Marco Antonio , e Pompeo Colonna , il Principe di Stigliano, e di Bisignano, il Conte di Pepoli , e Gio: Battista d' Afflitto . Il Duca fece osservare la più severa disciplina, e se qualche soldato osò fare delle violenze , fu punito colla morte (2). Egli restò sommamente contento del conteguo de' Tiburtini , e nel vedere la grande abbondanza di vettovaglie, di cui poté l'armata profittare, diceva schergando , che Tivoli era Napoli in piccolo (3).

17. Dopo aver fatta la nomina de' nuovi Officiali della Magistratura, e prescelto a Governatore della Città lo indicato Gio: Battista d' Afflicto, il Duca si portò alla conquista di Vi-

<sup>(1)</sup> Pallavicini Stor. del Conc. di Trento lib. 13. cap. 20. Muratori Ann. all' an. 1556.

<sup>(2)</sup> Zappi loc. cit. (3) Idem loc. cit.

covaro, ove si era fortificato Francesco Orsini surriferito. Lo esito di questa spedizione si narra dal Sansovino nel modo seguente . ", Nella guerra di Paolo IV. col Re Filippo fu , al governo di Tivoli Francesco Orsini . con-" tro al quale avendo il Duca d'Alva Gene-" rale di Filippo spinto lo esercito, France-" sco ricevuti alcuni fanti Guasconi si ridus-, se in Vicovaro , dove avviatosi il Campo " Spagnolo, s'impadroni del Ponte per lo qua-" le si passa da Tivoli a Roma. Erano con " Francesco in Vicovaro tre Compagnie apparecchiate a difendere il luogo forte per na-" tura del sito, e dicendo ancora i medesimi " Terrazzani, che bastavano a difendersi dalli ", nemici . Tostochè si appressò il Campo Spa-" gnolo, gli nomini della Terra, che avean già ., l'armi in mano; temendo molto più il gua-" sto delle loro vigne, e la rovina delle ca-", se di fuori , che le forze nemiche nella espu-" gnazione della Terra, e mutato pensiero, ,, dissero apertamente all'Orsino, che non in-, tendevano di vedere che si guastassero su " loro occhi i loro poderi, e che però pro-, vedesse alla salute de' loro soldati , perchè " volevano in ogni modo accordarsi col Duca " d' Alva; ed ancorchè da Francesco fossero " gravemente, e con animo generoso biasima-., ti , ripresi , e minacciati che il Pontefice " gli mand rebbe in ultimo precipizio, vedu-, ti gli ostinati animi loro alla ribellione, non " potendo esso in un medesimo tempo far renessenza al Popolo di dentro, al quale esso, era inferiore, ed a nemici, che di già si, erano accamparti di fuori, deliberò di salnvarsi co' suoi soldati, perocche partitosi con, bandiere, spiegate, non gli contradiceado il, nemico, si ritirò a Roma, e Vicovaro s' arrese (1),...

18. Ultimata questa operazione così prospesamente, e passate il colmo dello loverno, cioè ne' primi mesi dell' anno 1557., il Duca d' Alva deliberò di tentare la espugnazione di Ostia, onde impadronirsi della imboccatura del Tevere, ed impedire il trasporto delle vettovaglie in Roma. Prima però di allontanarsi da Tivoli ordinò che ogni cittadino, ed abitante dovesse portare nella Rocca le armi, che ognuno riteneva. Quest'ordine fu puntualmente eseguito, e vennero depositate 500. bellissime picche, ed un numero grandissimo di archibugi a miccio, ed a ruota, di cui allora facevasi uso, secondo la fede del Zappi testimonio oculare di questi avvenimenti della sua Patria (2). Quindi per assicurarsi della fedeltà de' Tiburtini volle inoltre quel Duca in ostaggio dieci Individui, i più ragguardevoli, e facoltosi, fra quali sono specialmente annoverati Gio. Battista Cappuccini (3), Ciovanni

<sup>(1)</sup> Sansovino Uomini illustri della Casa Or-

<sup>(2)</sup> Zappi loc. cit. pag. 47.

<sup>(3)</sup> Della Famiglia Cappuccini di Tivoli il

Cocanari, Pirro Brigante, e Domizio Sebastiani; i quali condotti nella predetta Terra di Vicovaro furono chiusi nella Cittadella, ma trattati decentemente, e con tutti i riguardi. Queste precauzioni premesse, e lasciato un piccolo corpo per guaruigione di Tivoli, marciando alla volta di Frascati, e Marino, si portò col suo esercito al luogo destinato.

19 Allontanatisi i Spagnoli da queste Contrade, e mentre il Duca d'Alva era occupa-

lodato Zappi loc. cit. pag. 155. ter. ci ha lasciato le seguenti notizie. = Casa Cappuccini la ritrovo gentile et antiqua, in la quale vi era messer Pietro Paolo, che viveva onoratamente con facoltà, uomo di valore, dal quale successe messer Cio: Batt. suo figliolo, che similmente vive con facoltà, Gentilhomo cortese, il quale si ritrova una bellissima vigua in la Villa di Adriano Imperadore, ove sono anche di quelle acque, che scaturiscono in una fonte, le quali furono condotte da esso Imperadore; e cavando in detta vigna surono trovate bellissime statue di marmo, che furono comprate dalla fel. mem. del Ill. e Rmo Cardinal di Ferrara per adornamento di Monte Cavallo in la Città di Roma, giacche in quel tempo non era dato principio al suo gentil Ciardino in la Città di Tivoli . Ed in quelle acque spesse volte la estate concorrevano infiniti Gentilhomini a far conviti. = Attualmente ta predetta Famiglia viene illustrata dall'Ill. e Rmo Mons. Andrea Cappuccito allo assedio di Ostia, l'armata Papalina si presenta uel nostro territorio. Era essa comandata da Pietro Strozzi, dal Duca di Palliano nipote del Papa, e da Paolo Giordano Orsini Duca di Bracciano. Eravi inoltre il Cavalier di Ceury,che conduceva un corpo di Guasconi venuti in soccorso del Papa col Duca di Guisa. Allo avviso della vicinanza di queste truppe nemiche, que' pochi Spagnoli restati, como si è detto, per guarnigione della Città, conoscendo la impossibilità di sostenere la Piazza, stimarono di evacuarla, e si ritirarono in S. Polo, ed in Vicovaro.

ao. Ricuperato Tivoli in tal guisa senza trovarvi resistenza, i Papalini fecero poco buona cera agli abitanti per la falsa supposizione, che nelle attuali circostanze avessero mancato di attaccamento, e di fedeltà al Sovrano. Infatti preoccupato da questa sinistra impressione lo Strozzi si fece portare il Bussolo degli Officiali di Magistrato creati dal Duca d'Alva, e lo fece nello Aniene gettare; quindi ordinò la scelta de' nuovi Officiali, e fra questi Pietro Viscanzi fu nominato Capomilizia (1).

21. Fatto ciò, lo esercito Imperiale, volendo ricuperare Vicovaro validamente presidiato dagli Spagnoli, dopo la ritirata di Francesco Orsini, là diresse la márcia con diversi can-

ni Canonico della insigne Cattedrale di Tivoli sua Patria, e Cameriere Seg. di S. Santità Papa Pio VII. felicemente regnante.

<sup>(1)</sup> Del Re loc. cit. cap. 8.

noni. Si cominciò a travagliare la Piazza con batterie, ma dopo cinque giorni di forte bombardamento nulla si potè avvantaggiare ; e sebbene gli assediati fossero inferiori di numero alle forze nemiche, tuttavia poterono respingere bruscamente i Papalini, che tentarono due assalti. Successivamente però essendosi raddoppiato il fuoco dell'artiglieria, che rovinò quasi tutto il Paese, gli abitanti furono costretti a rendersi a discrezione. Entrati in Vicovaro i Papalini massacrarono quanti Spagnoli ebbero la disgrazia di cadere nelle loro mani, lo presidiarono con sufficiente guarnigione, e rinviarono alle loro case i dieci Cittadini di Tivoli ritenuti in ostaggio. Proseguendo poscia ad inseguire i Spagnoli, conquistarono altre Terre, e Città; finalmente ripassarono per Tivoli, ove, per somma nostra sciagura, fecero alto, e si fermarono diversi battaglioni delle truppe del Duca di Guisa, che commisero mille ribalderie (1).

22. Peggiore però di quella canaglia era il suo Gapitano Ceury. Costui erasi decisamente cacciato in testa di saccheggiare questa Città, e quindi incendiarla, affinchè, nel caso potessero tornarvi i Spagnoli, non trovassero ne asilo, nè fortificazioni, nè vettovaglie. Ma bnon per quella, che fra gli Officiali superiori dell'armata Francese si trovava quel Torquato Conti Duca di Poli, che vedemmo nel 1556. al-

<sup>(1)</sup> Zappi loc. cit. pag. 146.

la difesa di Anagni, nomo pieno di onore, di religione, ed affezionatissimo ai Tiburtini . Avendo questi conosciuto il perverso disegno di quel Generale Guascone, cominciò a rappresentargli con tutta la forza, che grandissimo disgusto recato avrebbe al Sommo Pontefice col distruggere una Città tanto antica e famosa, collocata sulle porte di Roma, da cui questa Capitale tirava ogni sorta di derrate, e che alle occasioni serviva di antemurale, e di rifugio allo stesso Sovrano. Malgrado queste, ed altre ragioni plausibili, e potenti, il cuore indurato di quel fiero Guascone fu inesorabile; egli voleva assolutamente, che Tivoli sparisse dalla superficie delle Città Latine, ed all' istante cominciò a dare esecuzione al piano cradele, mandando i suoi soldati a spezzare colle mazze le mole da grano. Divulgatasi la notizia ferale del risoluto eccidio della Patria, la immagine di morte si dipinse sulla fronte degl'infelici abitanti. Da per tutto ascoltavansi gemiti e singulti : da per tutto si vedeva lutto, confusione, e squallore. Il Duca di Poli agitatissimo anch' esso, e quasi fuori di se trascorreva quà e là per riparare al gran male, ma inutili scorgendo tutte le sue cure, pensò ad uno stratagemma singulare, che ebbe il più felice successo.

23. Unitosi ad altri Capitani benintenzionati suoi amici, che riprovavano del pari, e deploravano la barbara risoluzione di quel Generale disumano, usci fuori la porta della Ciità; quindi con fretta, e tutto in disordine rientrando cominció con altissima voce a gridare avanti allo alloggiamento del Cenry : Si sono scoperti i nemici; che vengono; Soldati, ecco il nemico, presto, marcia, toeca tamburo. Sospesi, e intimoriti i Guasconi alla voce antorevole di quello accreditato Capitano, cominciarono subito a muoversi tumultuariamente, e mentre mettevansi in ordinanza, un soldato italiano gridò: Sacco. Torquato che si trovava a questo vicino, impugna la spada, che gl'immerge nelle viscere , dicendo : Anche io servo la Francia e il Papa. Quindi colla stessa spada, spiegando una rara intrepidezza, incalza le truppe, e le spinge fino al ponte della Caduta con tal precipitanza, che molti soldati fra la confusione, e la calca caddero nel finme. Intanto un Guascone a cavallo, che già passava quel ponte, voleva con altri retrocedere, e schiamazzava: sacco, sacco. Lo instancabile Duca di Poli afferrò allora le redini del cavallo, ed avendolo girato verso la sponda, precipitò cavallo, e cavaliero, fra i vortici dell'acqua spumante. Dopo questo fatto nessuno osò più parlare, ed arrestarsi, e così se ne andò col sno malanno quella diabolica ciurma alla volta di Vicovaro. I Cittadini si videro da morte a vita risorti, e tutti, uomini, donne, adulti, vecchi, poveri, e ricchi benedicevano il nome di Torquato Conti loro liberatore (1).

<sup>(1)</sup> Zappi loc. cit.

- 24. Ed in vero Tivoli fu debitrice della sua salvezza al coraggio, alla intrepidezza, ed allo attaccamento di questo invitto Duca di Poli. Per mostrare la sna riconoscenza il pubblico Consiglio dichiarò con speciale decreto, che la di lui nobile famiglia, e tutti i vassalli de' suoi Feudi fossero esenti per sempre da qualunque dazio per tutto ciò che introdurre, ed estrar volessero dalla nostra Città. e suo territorio; ma questo privilegio, a mio avviso, non fu proporzionato alla importanza del beneficio, che quegli aveva recato. Un monumento più solido, che avesse sfidato le ingiurie' delle stagioni, e l' urto de secoli, non avrebbe mai fatto obbliare la memoria dello strepitosissimo avvenimento, e il nome illustre di Torquato Conti si sarebbe rammemorato con rispetto, e con elogio dalle successive generazioni dei Tiburtini . Qualche patrio Scrittore ne ha parlato con vantaggio , ma i snoi scritti, che non videro mai la luce, e che restarono sepolti fra la polyere di qualche privata Biblioteca, non poterono rendere un pubblico tributo alla eroica azione di quel benefico Duca. Come figlio di quella Città, che egli salvò dallo esterminio, io avrei mancato ai doveri di uno Storico riconoscente, se non avessi fatto di esso onorata menzione nella Storia presente.

25. Dopo qualche altro mese di ostilità finalmente, contro la comune espettazione, ai 14. Settembre del 1557, fra il Papa e Filippo II. fu concluso un Trattato di pace con condizioni alla S. Sede pienamente vantaggiose. Seguita la pace Paolo IV. si portò in Ti-voli per riposarsi dalle affannose cure, da cui era stato finallora oppresso. E provato, che egli onorò una volta questa Città nel breve periodo del suo Pontificato, e che albergò nella casa dei Sig. Crore. Le memorie; che tuttora si leggono, ce ne rendono sicuri (1); e se queste ci occultano l'anno preciso del fatto, non è improbabile, che possa fissarsi o nell' Ottobre dell' anno sopradetto, o nella estate del 1558. Questo Papa mori in Agosto del 1559, e nel Decembre susseguente fu eletto Pio IV.

26. Una delle prime cure del novello Pontefice fu la promozione alla S. Porpora di Carlo Borromeo seguita li 31. Gennaro 1560. Trovasi in Tivoli colla data del mese, ed anno medesimo una pregevole memoria di questo

ANNO MDCXXXXVI

<sup>(1)</sup> In una Lapide tuttora esistente nella scala dell'antica Casa Mancini, precedentemente della Famiglio Croce, ed ora spettante al Sig. Duca Turlonia, si legge la seguente Iscrizione.

QVOD PAVLVS IV ET GREGORIVS XIII

AD HANC DOMYM ACCESSERINT

MARIVS CAROLVS MANCINVS

M. P.

esimio Porporato, che quindi per le sue virti fu onorato sugli Altari. Per eccitare i Popoli a pregare l'Altismo Iddio in tempi cosi calamitosi-, specialmente per le furenti Eresie, Pio IV. fu prodigo di molte Indulgenze.
Una Plenaria ne fa dal medesimo accordata a
vantaggio-spirituale di quei Fedeli, i quali
nel Ciovedi Santo avessero visitato la Chiesa
di S. Ciovanni Evangelista di Tivoli. Il Breve
correlativo dei 6. Aprile dell'anno predetto
fa di proprio-pugno firmato dal lodato Cardinal Borromeo, ed al presente quel prezioso
monumento si possiede, e conserva dal Capitolo, della insigne. Cattedrale Tiburtina.

27. Nel 1562, il Vescovo Cio: Andrea Croce Trovavasi in Roma. Essendo stato rapito dalla morte nel fiore degl' anni Federico Borromeo nipote del Papa, e fratello del ridetto Cardinsle, fu-egli prescelto per la funebro Orazione, che recitò con applauso alla presenza di quattordici Cardinali, nelle esequie che nella Chiesa di S. Spirito in Sassia furono celebrate li 25. Novembre dell'anno medesimo (1). Dopo ciò il prefato Vescovo si portò ad assistere al Concilio di Trento, che per opera segnatamente dello zelantissimo Cardinal Borromeo ebbe fine li 4. Decembre del 1563. Fra i duecento cinquantacinque Vescovi, dai quali gli Atti di si famosa e sacrosanta Assem-

<sup>(1)</sup> Giustiniani, loc. cit. pag. 63.

blea furono sottoscritti, leggesi ancora Gio:
Andrea Crote Vescovo Tiburtino (1).

28, Tornato nella sua Sede Episcopale fu costretto a cozzare colla potenza dello Abbate Commendatario di Subiaco Marc'Antonio Colonna Arcivescovo di Taranto, Aveva questi la temporal giurisdizione sopra i Castelli componenti l'Abbazia Sublacense; ma siccome bramava di estenderla anche sullo spirituale, cosi profittò di tutti i mezzi possibili per rinscire well' intento. Nulladimeno sostenne il nostro Vescovo con intrepidezza i diritti inconenssi della sua Chiesa, e malgrado gli sforzi di quel potentissimo Abbate fu riconosciuta. e confermata la di Lei giurisdizione sopra undici Terre dell' Abbazia, la di cui serie è descritta dal più volte lodato Cronista Cherubino Mirzio (2). Non possiamo peraltro occultare, che in questo primo assalto dagli Abbati Sublacensi alla ginrisdizione della Chiesa Tibnrtina tentato, rinsci loro di occupare qualche palmo di terreno, che bastò per aprire successivamente ai medesimi il campo alla quasi totale conquista. Il Vescovo Gio: Andrea

<sup>(1)</sup> Harduin. Coll. Conc. tom. 10. col. 433.

<sup>(2)</sup> Chron. Sublac. art. 35: Quae sunt Sublacus, Cerbara, Camerata, Augusta, Marane, Canterano. Rocca di Canterano, Rocca Medii, Rocca S. Stephani, Gerano, et Cerreto. In qua concordia fuit declaratum dicta Oppida esse de Diaecesi, et Jurisdictione Episcopi Tiburtini.

Croce infatti dovette cedere a favore dell'Abbate Colonna alcuni privilegi a titolo oneroso peraltro, con essersi obbligato a consegnare alla Mensa Vescovile di Tivoli annualmente venti rubbia di grano, conforme risulta dall' atto di Concordia li 20. Maggio 1564. in Roma stipolato dal Quintili Notaro della Camera . " Per terminare le note veglianti diffe-" renze (si dice in quella Concordia) l'Illino , e Rmo Monsig. Marc' Antonio Colonna Arci-, vescovo di Taranto, come Abbate, e per-" petuo Commendatario dell'Abbazia di Subiaco " cede, e concede al Rmo Monsig. Giovanni " Andrea Croce Vescovo di Tivoli per se. e , suoi Successori: e conviene, che i preno-" minati Castelli, e Terre di Subiaco, Cam-, merata, Cervara, Aosta, Marano, Rocca di " Canterano, Rocca di mezzo, Rocca di S.Ste-" fano, Gerano, e Cerreto siano, ed esser debbano in avvenire, ed in perpetuo, co-" me pretende esso Monsig. Vescovo, della .. Diocesi . e ginrisdizione della Chiesa Tibur-, tina (escluse però le Chiese, e Monasteri , di S. Scolastica , del S. Speco , e le perso-., ne , ed individui delle medesime , che do-.. vranno sempre considerarsi, come soggette ,, allo Abbate Commendatario ) che perciò il , Rmo Vescovo Tiburtino sudetto, e Succes-" sori potranno liberamente esercitare la giu-" risdizione, e diritti Episcopali ne' menzio-" nati luoghi, fare in essi la visita Pastora-, le, correggere, e punire le persone, con-

" ferire gli Ordini Ecclesiastici, ordinare Sa-. cerdoti e fare ogni altra cosa necessaria. .. ed opportuna per quanto spetta al ministe-" ro Vescovile nella sua propria Diocesi, e " giurisdizione spirituale . Resta peraltro ri-" servata al predetto Illmo e Rmo Arcivescovo, come Abbate di Subiaco, e suoi Suc-., cessori la nomina, e presentazione di tut-, ti i Beneficj Ecclesiastici degli Ospedali, e " Monasteri, e di altri Luoghi Pii, che po-.. tranno vacare : siccome ancora la cognizio-" ne delle Cause spirituali , e delle Chiese " fra persone secolari de' luoghi predetti tanto civili . che criminali . cedendo a tale , effetto il Rmo Vescovo allo Abbate Commen-" datario presente, ed accettante tutti i di-" ritti, ed azioni, come sopra riservate, in " qualunque modo spettanti, e competenti al-" la Chiesa Tiburtina. Per motivo poi di ri-" cognizione, e per attestato, e titolo di ser-" vizio, e per la sacra Visita, Cresima, ed " altri pesi, che rimangono al Vescovo in , dette Terre, e Castelli, il medesimo Mon-,, sig. Arcivescovo, ed Abbate promette per , se, e tutti i suoi Successori di corrispon-, dere, e consegnare ad esso Vescovo, e Suc-" cessori suoi nella Cattedra Tiburtina in per-, petuo , nel tempo della raccolta , venti Rub-" bia di grano di buona qualità in ogu'anno " nella Festa di S. Maria di mezzo Agosto li-, beramente nella Terra di Sabiaco, e senza ., ritardo, od eccezione alcuna; salvo sem", pre a favore dell' Illmo Monsig. Abbate Commendatario presente, e pro tempore, che
i predetti Monasterj di S. Scolastica, e del
3. S. Speco colle loro Chiese non siano giammai, nè in qualunque modo soggette al Vescovo di Tivoli. E questa concordia, e transazione, e quanto in essa si contiene le
parti contraenti tanto a nome loro, che de'
successori respettivamente promisero di adempiere, ed inviolabilmente osservare ec., (1).

<sup>(1)</sup> Dopo questa parziale cessione fatta a favore degli Abbati Commendatari di Subiaco,per qualche tempo le cose andarono quiete . Decorsi però anni 68., e precisamente nel 1632. essendo Abbate Commendatario il Cardinal Borghese, e Vescovo di Tivoli Monsig. Mario Orsini, nacquero altre questioni . e vi fu altra Concordia , e si sottrassero nuovi diritti alla giurisdizione della Chiesa Tiburtina . Finalmente nel 1638, essendo Vescovo di Tivoli il Cardinal Roma , e'Abbati Commendatari Francesco , e Antonio Barberini la detta Chiesa Tiburtina fu affatto spogliata di ogni giurisdizione sulle sopradette Terre dell' Abbazia , non che di tutti i beni stabili, che possedeva nelle medesime. In correspettività poi di questa plenaria cessione i prefati Cardinali, e successori si obbligarono di pagare alla Mensa Vescovile di Tivoli l'annua prestazione di sc. 400. tam pro stabilibus, et aliis responsionibus, et fructibus

29. Disbrigatosi da questo affare, da cui era stato non poco occupato, il Vescovo Gior Andrea Croce dovette essere spettatore dolente del passaggio all' eternità dello zio Monsig. Marc' Antonio. Dopo la rinunzia della sua Chiesa al nipote, questo esimio Prelato aveva sempre continuato a beneficare ed assistere il suo Popolo, ed in particolar modo quando Gio: Andrea trovavasi assente per servigio della S. Sede. Finalmente carico di anni, e di meriti nel giorno a. Agosto del detto anno 1564, essendo con universal rincrescimento trapassato, fu seppellito nella Cattedrale. La funebre Iscrizione, che fu sulla sua Tomba impressa ricorda a noi, e ricorderà ai

certis, ut supra cessis, quam in compensationem reliquorum fructum incertorum, et emolumentorum, et iprium quorumcumque, conforme si legge nell'Istromento di Concordia del 21. Scttembre 1633. Con altro Istromento poi del 23. di detto mese il Capitolo della Cattedata sancionò quella Concordia, e cessione, obbligandosi lo Abbate di pagare a favore del medesimo Capitolo l'annua prestazione di sc. Go. Finalmente il Popa Urbano VIII. allora regnaute omo'ogò il tutto con Chirografo dei 15. Ottobre dell'anno istesso. Vedi l'Ansaloni loc. cit. il quale riporta nell'Appendice i soprad. Istromenti.

posteri i grandi pregi, di cui era fregiato, e il gran decoro, che recò alla Patria (1).

30. Nell' anno medesimo 1564. la nostra Città fu sottoposta ad una di quelle sciagure dallo straripamento dello Aniene cagionate. O nella primavera precedente alla morte del Vescovo Croce, o più verosimilmente nel prossimo autonno le copiosissime piogge avendo prodotta una straordinaria escrescenza di quel fiume, ruinarono le sostruzioni della Caduta; sicchè avendo l'alveo perduto il suo naturale declivio, restarono, con massimo danno della Città, inoperosi gli edifici. Lo zelo del Cardinal di Ferrara, che dopo la morte di Paolo IV. era stato al suo Governo reintegrato, l' attività de' Magistrati, e la munificenza di Pio IV. Pontence regnante, che si portò a bella posta in Tivoli, e che diede un sussi-

(1) D. O. W.

MARCO ANTONIO CRVCIO EPISCOPO TIEVRTINO SINCVLARI INNOCENTIA ET INTEGRITATE VIRO QVI CVM LEONI X-CLEMENTIQVE VII-PONT-MAX-FAMILIARIS ET
GRATVS EXTITISSET MORTVVS EST TANDEM SENIO CONFECTVS IN PATRIA ET ECCLESIA SVA NON SINE TOTIVS CIVITATIS
ET FAMILIAE LACRIMIS ET MOERORE ANNVM AGENS LXXIV IOANNES ANDREAS CRVCIVS EPISCOPVS TIBVRTINVS PATRVO ET
PRAEDECESSORI BENEM.POS.ANNO MDLXIV:
NON-AVG-

dio di settecento scudi, fecero si che le riparazioni si ultimassero colla massima rapidità, e in poco tempo venisse ogni danno rimosso (1). A Plo IV. che mori li 9. Decembre 1565. saccesse lo immortal Pio V. nel giorno 7. Gennaro 1566. per opera segnatamente del riferito Cardinal Borromeo.

31. Bollivano in que' tempi le guerre civili nella Francia, e gli Ugonotti sostenevano il partito contrario al Re Carlo IX. Il zelantissimo Pontefice mando di là dai Monti in soccorso di quel Monarca e denaro, e truppe, delle quali diede il comando al Conte Sforza di Santafiora sperimentato Capitano, L'armata Pontificia nel 1500, fece prodigi di valore, ed essa sola nella battaglia di Moncoutur dei 3. Ottobre, ove gli Ugonotti furono completamente battuti, conquistò ventisette bandiere (2). Molti Tiburtini, che militavano sotto i vessilli della Chiesa furono a parte di queste azioni gloriose, e fra gli altri si distinse specialmente Trojano Ciaccia. Tali furono i militari talenti, che egli spiegò in questa guerra, che il famoso Latino Orsini, uno dei Generali dell' armata Gallo - Pontificia . da semplice Alfiere lo sollevò al grado di Capitano, e gli diede il comando di una intiera Compa-

<sup>(1)</sup> Mem. MS. di Francesco Marzi presso l'Ansaloni loc. cit. all' an. 1564.

<sup>(2)</sup> Davila Guer. Civ. di Francia lib. 5.

guia, lo creò Cavaliere di S. Lazzaro, e ne concepi tanta stima, che giunse ad occupare il posto ragguardevole di Castellano della Cittadella di Ascoli (1).

32. Ma non solo il Ciaccia mostrò lo antico patrio valore nei tempi, di cui parliamo. Altri quattro cospicui Cittadini si segnalarono nel 1571, nella celebre battaglia dei 3. Ottobre alle Isole Carzolari frà l'Armata combinata de Cristiani, e de Turchi, e furono Enea Croce , Tullio Brunelli , Michel Angelo Cesari , e Pirro Brigante Colonna . Il primo , benchè in essa battaglia occupasse un posto inferiore, tuttavia per la sua intrepidezza, finita l'azione, fu decorato del grado di Capitano. Egli era figlio di Gio. Domenico Croce. Il Zappi descrive il carattere, e le qualità di lui così . .. Il Capitano Enea figlio di detto Ca-" pitan Gio. Domenico, giovane gentile, co-" raggioso, meritevole di tale ufficio, che ha " militato sotto la obbedienza di molti Signo-" ri . Egli si trovò , fra le altre azioni , nella " felice giornata sanguin osa per la vittoria ot-" tenuta contro i Turchi nel tempo della fe-" lice memoria di Papa Pio V. " (2). Il merito poi di Michelangelo Cesari fu così grande, che Marc' Antonio Colonna Ammiraglio della Flotta Pontificia volle in special modo distin-

<sup>(1)</sup> Zappi Descriz. di alcune Famiglie di Tivoli pag. 158.

<sup>(2)</sup> Idem loc. cit. pag. 157. t.

guerlo, avendogli accordato la Signoria di Ardea vita sua naturale durante (1). Di Pirro Brigante lo Storico Anonimo della sua Famiglia scrive del tenore seguente: " Il detto " Pirro Briganti Colonna fu valoroso soldato, , e militò avventuriere nella famosa battaglia , navale contro il Turco nel 1571, sotto il co-" mando del Signor Marc'Antonio Colonna Ge-, nerale delle armi Pontificie, dal quale era " molto amato " (2). Finalmente di Tullio Brunelli il lodato Zappi parla così ... Il Ca-.. pitan Tullio Brunelli per le sue buone qua-" lità successe Capitano in tempo di Pio V. " per la giornata e vittoria ottenuta contro i " Turchi " (3).

23. Nel di 2. Decembre del 1572, il Cardinal di Ferrara passò in Roma agli eterni riposi nella sua età di anni 63. Aveva ordinato per disposizione testamentaria, che il suo corpo fosse in Tivoli trasferito, e sepolto nell' - Altar Maggiore della Chiesa de' Minoriti . Cappella da esso o ristaurata, o fabbricata; ne fu fatto pertanto il trasporto con funebre pompa, e con gravissimo dispendio della Città. Nel Libro de' morti della Compagnia dell' Annunziata si legge la seguente memoria. .. A di

<sup>(1)</sup> Zappi loc. cit. pag. 169. t.

<sup>(2)</sup> Stor. della Casa Brigante Colonna pag. 41.

<sup>(3)</sup> Descrit, della Nobiltà di alcune Case di Tivoli pag. 178. Tom. III.

"8. del mese di Decembre dell' anno 1572, "1'llimo, e Rimo Signor Cardinal di Ferrara nostro Governatore, e Protettore venne a "s seppellirsi in Tivoli a S. Francesco, e gli "fu fatto molto onore. Lo pigliarono i nostri Fratelli da S. Maria del Passo insieme "col Magistrato della Città, e lo portarono "fino alla porta del Colle, e di poi seguirono le altre Fraternite (1).

34. Oltre i beneficj a Tivoli da questo Governatore recati , quali si sono di sopra indicati, erano rimasti i Tiburtini stupefatti alla vista di quel magnifico lavoro con straordinaria rapidità, e con immensa spesa eseguito. donde risulto la tanto celebre Villa Estense. che sebbene ora presenti, per dir così, uno scheletro della sua forma primitiva, richiama non pertanto l'attenzione dell'erudito Viaggiatore. Veggendo quelli le vaste sostruzioni, i massi di tartaro irregolari spezzati ed eguagliati con mazze di ferro; uno Acquedotto scavato nella viva pietra alto palmi otto, largo palmi cinque, e di notabilissima lunghezza; la copia grande delle Statue antiche de'più valenti scalpelli, le Peschiere, gli Organi idraulici , ed altri simili oggetti seducenti ; il concorso continuo, e numeroso di tauti stranjeri illustri, che accorrevano da tutte le parti ad ammirarli, ed a conoscere la quasi inimitabile magnificenza di un solo Ecclesiastico Porpo-

<sup>(1)</sup> Ansaloni loc. cit. all' an. 1572.

rato, credevano che le penne degli Storici, e de Pocti, occupate ad esaltare la sontuosità, e la vaghezza di questa Villa, onore e lustro non meno recar dovessero a quel suolo, sul quale si ergeva(1).

35. Malgrado ciò, non mancarono allora degli Aristarchi impiegati a riprovare si fatta intrapresa, e sappiamo, che nel decorso del lavoro vi furono delle amarezze frà l'Autore, e il Magistrato della Città . Dicevasi . che con quella mole smisurata grandissimi pregiudizi si erano recati alla Città, che il Cardinale di Ferrara occupò in primo luogo il Palazzo Municipale, che allora era annesso al Convento di S. Maria Maggiore; si fece padrone di una vasta parte della Città medesima dentro le mura Castellane; comprò una quantità di case situate in una comoda situazione, che interamente atterrò, e distrusse. Era presso la porta Romana un esteso ripiano, per l'amenità della sua posizione Valle gaudente chiamato. Per questo un'ampia strada passava, che da quella porta alla Chiesa di S. Maria in Colle Marii saliva: altre strade secondarie nella predetta valle si diramavano, mettendo egualmente nello interno della Città, alcune presso la Chiesa della Aununziata, ed alcune al di sopra, e al di

<sup>(1)</sup> Una esatta descrizione dell'antica Villa Estense può leggersi presso Antonio del Re nel suo libro delle antichità Tiburtine stampato in Roma per il Mascardi nel 1611.

sotto della Collegiata di S. Pietro . Tutto allora spari, tutto da un forte recinto di mura fu chiuso, ed i Cittadini perdettero tutti i comodi, de'quali per la Valle gaudente potevano profittare . Notabili del pari furono i danni, che i sacri Tempi, e le religiose Corporazioni ne risentirono, La Chiesa di S.Margherita , secondo i registri degli antichi Allibrati , posta nella Contrada S. Croce fu demolita, e spianata. La detta Collegiata di S. Pietro, rimase priva di Parrocchiani . Lo stesso accadde alle due Parrocchie di S. Maria in Colle Marii, e di S. Lorenzo, ora S. Filippo. Finalmente essendo state incorporate nel recipto della Villa le abitazioni contique alla Chiesa di S. Antonio di Vienna presso la prefata porta Romana, che servivano di Ospedale, cessò quel pio stabilimento, nè mai fo ristabilito .

36. Queste erano le voci forse troppo anstere dei nemici delle intraprese del Cardinal di Ferrara. Comuaque sia però, è altroade certo che Tivoli. durante il governo di quelo, ebbe giorni tranquilli, e felici., Tornò in Roma il Cardinal di Ferrara (scrii., ve Autonio del Re), a cui dai Capi degili Ordini del Collegio de Cardinali fu restituto il Governo di Tivoli... Tenne il governo con molta giustizia, e maestà, riducendo lo stato di essa a vivere onesto e quieto, e l'amministrazione delle cose pubpliche a termini politici. Risedeva con no

" bilissima Corte, scuola di grandi Prelati, " e Letterati (1), nella quale si trovavano " continuamente. Questo Principe amò la Cit-" tà, ed i Cittadini da padre " (2). Il Cardinal Luigi d'Este nipote del defonto Ippolito fu il successore nel Governo di Tivoli, e nel possesso della villa, che abbelli di nuovi splendidi ornamenti. Era questo Porporato un Principe d'inaudita clemenza, e per suo grand' elogio, chiamavasi il rifugio, e il tesoro de' poveri.

37. Amicissimo del Papa Gregorio XIII: lo invitò a godere le delizie del suo soggiorno di Tivoli nell'anno 2576, e quegli accettò la offerta cortese. La pompa, con cui fu accolto il Pontefice in questa occasione dalla Città, e dal prefato Cardinale fin al sommo decente. Il Zappi si prese la cura di lasciarne ai posteri il più minuto dettaglio, e noi per non defraudarne il Lettore, profitteremo dei scritti del medesimo. Cento nobili Giovani a cavallo situati a Pontelucano lo accompagnaro

<sup>(1)</sup> Il Giustiniani loc. cit. pag. 157. assicura, che fra i Letter ati insigni, i quali si
trovavano in Tivoli nella Corte del Cardinal di
Ferrara, e della di cui conversazione egli specialmente si compiaceva, si annoverano Celio
Calcagnini, Paolo Manucio, Marc'Antonio Mareto, e Oberto Foglietta. Vedi il d. Ausore
loc. cit.

<sup>(2)</sup> Ant. del Re lec. cit. cap. 9.

no fino alla porta Romana, ove atteso dal Vescovo Croce, dal Clero, e dal Magistrato, che gli presentò le chiavi, fu introdotto in Città . Nella piazza dell' Olmo uno spettacolo singolare occupò l'attenzione e del Papa, e della sua splendida Corte. Ergevasi in quel luogo un magnifico Arco trionfale, presso il quale una Macchina a guisa di torre, nella di cui cima nascondevasi una orchestra, ed erano collocate diverse statue di Angioletti ornati vagamente, e con tale artificio disposti, che mentre facevano alcuni movimenti , sembrava che cantassero l' Ecce Sacerdos magnus. Si compiacque inoltre il Papa, e suoi Palatini di altra Macchina artificiale, nella quale si vedevano i Ciclopi come la favola li rappresenta nelle fornaci dell' Etna, e ai loro colpi sortivano fontane di acqua, e fuochi artificiali. Il Palazzo del Cardinal Covernatore superbamente ammobigliato servi di alloggio al Sovrano, ed alla sua numerosa comitiva. Fra le altre cose singolari erano in esso preparati due letti, i quali furono di Enrico 11. Re di Francia, ed il valore di ognuno ascendeva a scudi ventimila (1). Nel giorno susseguente al suo arrivo, in compagnia del Cardinal Proprietario discese il Papa nella Villa ad ammirare la magnificenza del lavoro; la rarità delle statue, la vaghezza, e moltiplicità delle scher-

<sup>(1)</sup> Ant. del Re cap. 9. pag. 14. Zappi loc. cit. cap. 42.

zevoli fontane, l'armonia degl'idraulici concerti, e tutti gli altri pregi di quel monumento veramente regale. Dopo tre giorni di dimora, e di diporto, e dopo aver onorato della sua presenza la casa dei Signori Croce. Gregorio XIII. fece ritorno alla sua Capitale (1).

38. La peste, che nell'anno 1575. aveva desolato la Città di Trento, nell'anno appresso erasi rapidamente diffusa negli Stati Veneziani, ed anche nella Lombardia. Temendo adunque che il morbo micidiale penetrar potesse in queste parti , da Flaminio Pantanelli Luogotenente del Cardinal Governatore, Soggetto di gran merito, e da Orazio Sebastiani Capomilizia esercente (2) si presero le più energiche misure per impedire ogni sospetta comunicazione, e preservare in tal guisa le nostre mara, e il nostro territorio dal micidiale contagio. Furono pertanto situati aleuni distaccamenti di milizie nei confini, furono risarcite le mura della Città, e sicco-

<sup>(1)</sup> Vedi la Iscrizione riportata all' art. 25, di questo Libro .

<sup>(2)</sup> Nella età, di cui si parla, sembra che · la famiglia Sebastiani fosse molto numerosa, giasche nel Registro dei Consigli del 1582, si trovano nel numero de'Consiglieri, oltre lo indicato Orazio, un Sicinio Sebastiani, un Camillo Sebastiani, un Onorato Sebastiani, un Sebastiano Sebastiani, ed un Livio Sebastiani.

248
me temevasi ancora imminente la guerra, fu
rinforzata la guarnigione della Rocca. Per misericordia però dell'Altissimo i Tiburtini furono immuni dall' uno e l'altro flagello.

30. Conoscendo il credito, e la influenza del Cardinal Luigi d'Este presso la Corte di Francia, sul finire del 1576., o sul principio del 1577. il Papa Gregorio XIII. lo spedi in Parigi col carattere di Legato Apostolico per affari della S. Sede . Appena giunto in quella vasta Capitale fu egli sorpreso da una malattia mortale. La notizia di questo avvenimento accrebbe il dolore, di cui, per la sua partenza, erano stati compresi gli abitanti di Tivoli . Furono ordinate pubbliche preci , e tutto era squallore nella Città; ma saputosi poco dopo la sua guarigione, la più sincera allegrezza torno sul volto di ognuno. Tanto era lo affetto, che aveva saputo precacciarsi quel Porporato Governatore colle sue liberalità, e cella sua paterna condotta.

40. Intanto volendo mighorare la educazione della gioventù Tiburtina, alcuni egregli Cittadini, fra quali sono degni di onorata menzione Costantino Regnoni, Gio. Battista Cappuccini, Francesco Antonie Sabbycci,
e il sopradetto Oracio Sebastiani pensarono di
stabilire nella Città una Catteda di Giurisprudenza, e siccome allora Silvestro Cocanari figurava per uomo versatissimo nelle materie legali, così a questo fu addossato l'utile, ed onorevole incarico. " Conoscendo, ca-

. me ancor voi conoscer dovete ottimamente " (diceva ai suoi Concittadini Orazio Seba-, stiani ) quanto deggiono essere animati, e " protetti i Cittadini virtuosi , e letterati, ,, e quanto noi tutti siamo obbligati di mi-" gliorare la sorte de' nostri figli, e di quel-, li de' nostri Concittadini, che sortirono dal-" la natura una inclinazione alle scienze, e ,, che per mancanza di mezzi non possono " fuori della Patria portarsi per apprender-,, le altrove ; Considerando inoltre, che al pre-,, sente esistono in questa Città dei giovani " di talento forniti, che recar possono lustro ,, alle proprie famiglie, e decoro alla Patria, ,, sarei d'avviso, che si pregasse Silvestro Co-, canari nostro Giudice attuale a volersi ca-" ricare della istruzione de' nostri figli ne-" gli elementi legali dell' Imperador Giustinia-, no , con accrescere percio al medesimo l'or-,, dinario appuntamento . Con questo mez-, zo coloro, cui arride la fortuna, potran-" no decorarsi della Laurea Dottorale, e gli " altri, cni la poverta, e la impotenza im-" pedisce di estendere le ali dello ingegno, ., nel seno istesso della Patria comune prove-.. der potranno alla propria sussistenza ,, , Onesto discorso recitato dal Sebastiani in una Adunanza Municipale dei 30. Agosto 1576. riscosse la universale approvazione, ed il progetto fu abbracciato, ed esegnito (1).

<sup>(1)</sup> Lib. de' Consigli dell' an. 1576. esistente nella Municip. Segret, pag. 56.

41. Nell'anno appresso 1577. sempre intenti alla educazione della Gioventù i sopranarrati Cittadini, ai quali debbonsi aggiungere Pietro Paolo Sabbi , quello Enea Croce famoso Capitano sopranominato, ed altri ancora del pubblico bene amatori, e sapendo, che a si fatto scopo importante molto contribuivano i Padri della Compagnia di Gesù, per maggiormente a ciò incoraggirli, fu dato un anmento al loro annuale sussidio: " Perche si vede aper-" tamente ( diceva Gio. Battista Zacconi ) che " questi PP. Gesuiti recano gran profitto tan-.. to alle schole, quanto colla loro esemplari-., tà ., (1). Era infatti allora così estesa la stima, e la buona opinione in Tivoli dei Figli di S. Ignazio, che nel 1580, essendo la Città da grandi morbi miseramente travagliata e credendosi un effetto de' peccati degli abitanti, quello stesso Orazio Sebastiani sopraindicato non vide altra risorsa, che ricorrere alla pietà di que' buoni Religiosi . " Con-" siderando il maligno influsso de' tempi pre-" senti ( diceva quegli ) dobbiam credere, " che per motivo de' nostri falli la divina Giu-" stizia co' suoi castighi ci colpisca. lo penso adunque essere per noi necessario, ad " esempio degli abitanti di Ninive, di dove? " ricorrere alla Maestà Suprema, supplicando-., la a ritirare lo sguardo dalle ammasso de'

<sup>(1)</sup> Loc. cit. all' ann. 1577. pag. 90.

nostri demeriti, ed a fissarlo soltanto nella, sua hontà infinita. Sicchè in tale stato di cose mezzo migliore non trovo che cercare, ed implorare la mediazione di buoni Religiosi...e siccome siamo noi tutti testimoni pi del buon esempio nel tenore di vita, e in ogni azione de Padri della Compagnia di Gestà, così penso essere cosa assai proficua, in crecostanze così pericolose, di profittare del ploro ministero, e del loro siuto ono de placare lo sdegno celeste ,, (1).

42. Oltre il bene morale che recava a Tivoli lo stabilimento de' sopradetti Padri della Compagnia di Gesù e colia educazione della gioventi, e colla loro pietà, è dovuto ai medesimi il risorzimento del culto religioso a S. Sinforosa, e suoi sette Figli martini nostri concittadini . La barbarie, e la ignoranza dei secoli trascorsi, la quasi continuata successione delle guerre desolatrici, la ferocia delle sanguinose fazioni avevano presso che spento fra i Tiburtini il culto predetto; ed appena nei tempi, di cui parliamo, restava memoria de' nostri Santi . Diego Ximenes Spagnolo, e Segretario di essa Compagnia avendo trovato la occasione d'insinuarsi nell'amicizia di Monsig, Matteo Contarelli Datario, e quindi Cardinale, gli rappresentò lo estremo bisogno, che aveva il nascente Collegio Gesuitico

<sup>(1)</sup> Loc. cit. all an. 1580.

di Tivoli di un poderoso sussidio e pel mantenimento de' Religiosi, e per la costruzione di una Chiesa, ove con Ecclesiastico decoro le sacre funzioni potessero esercitarsi. Il suo zelo, e le sue premure fecero tal felice impressione sullo spirito di quel Prelato, che all'istante destinò la somma di scudi Ventimila per l'oggetto implorato; dodicimila de' quali dovevano servire per la fabbrica della Chiesa, ed ottomila da rinvestirsi in tanti fondi fruttiferi per provedere alla sussistenza della religiosa Famiglia: inoltre ottenne dal Papa Gregorio, che fossero ceduti al Collegio Tiburtino tutti i beni, che possedeva il Priorato di S.Saba nel territorio di Tivoli in contreda Vitriano (1). Dono ciò essendosi stabilito il piano della erezione della nuova Chiesa, col consenso del Vescovo Gio. Andrea Croce, dello egregio benefattore , e de' PP. Gesuiti , fu deciso che sarebbe dedicata a S. Sinforosa, e suoi sette Figli, e nel giorno 8. Luglio del 1582. fu gettata la prima pietra dal Vescovo predetto, e nel 1587, la vedremo ultimata.

43. Passato a miglior vita Gregorio XIII. nel mese di Aprile dell'anno 1565. Sisto V. fu sostituito in suo luogo. Questo intrepido Principe trovò tutto il Lezio talmente sconvolto, ed infestato da numerose bande di malviventi, che le Città istesse, non che i Castelli vive-vano in somma apprensione. Francesco Tobal.

<sup>(1)</sup> Vedi Ansaloni loc, cit, Sec. XVI.

di Capo allora della Tiburtina Magistratura, per impedire qualunque sorpresa, che quella canaglia avesse potuto tentare alla sua Patria, fece risarcire le mura, e si raddoppiò la vigilanza con guardie rinforzate (1). Il Papa Sisto però, conoscendo che è dovere di un Principe Sovrano, e del Principato di garantire le proprietà, e la sicurezza de' Sudditi dagl' interni, ed esterni nemici, prese misure così energiche, ed efficaci, che in poco tempo le popolazioni ricuperarono la loro piena tranquillità . Posteriormente con Breve dei 4. Luglio 1586, accordò alla nostra Città il privilegio di due Fiere da celebrarsi li 4. Aprile , e li 4. Ottobre di ogn' anno ; e siccome la prima si tenne immediatamente li 4. Ottobre susseguente con grande affluenza di forastieri Mercatanti, così Tivoli potè subito rimarcare i vantaggiosi risultati di questa benefica, ed importante concessione.

44. La morte del Cardinal Luigi d'Este seguita in Roma li 30. Decembre dell'anno medesimo recò uno estremo cordoglio agli abitatori della nostra Città. Eglino con ragione piansero amaramente la perdita di quell'ottimo covernatore, perchè erano stati da esso costantemente amati, validamente protetti, e generosamente soccorsi in tutti i loro bisogni. La
sua carità sopratntto gli aveva procurato uno
affetto straordinario di tutte le anime sensibi-

<sup>(1)</sup> Lib. de Consigli cit. all' an. 1585.

li . e di tutti i cuori . Aveva destinata una Farmacia a suo carico, dalla quale si distribuivano gratuitamente le necessarie medicine ai poveri Infermi, e dal Collegio de' Padri Gesuiti veniva somministrato a sue spese alla classe indigente pane . vino , denaro . e tutto il bisognevole. Per conoscere poi più chiaramente il grave danno, che Tivoli risenti in seguito di questa sciagnra, basta leggere ciò, che narra Antonio del Re testimonio contemporaneo. .. Per la morte di questo Cardinale ( dice egli ) .. si mutarono affatto le cose di Tivoli .... " Mancò la maestà de' Principi, che con tanta " spesa in essa Città dimoravano, e la pro-", teggevano da ogni oppressione degli Officia-" li di tutti i Tribunali dello Stato della Chie-, sa . Mancò in spendere in ponti, e strade " fuori e dentro alla Città . Mancarono l' ele-" mosine, che continuamente si facevano ai " poveri , ed infermi , e quel che è peggio . " mancarono le leggi, e la giustizia " (1). 45. E' incontrastabile in fatti , che Tivoli sotto il governo dei due Principi Estensi si trovò in una eccellente situazione per la cultura segnatamente, e per i progressi nelle scienze. Quello stuolo numeroso di Dotti , che abbondava nella loro Corte, non solo comunicava ai Cittadini le sue cognizioni, ma eziandio ne' loro enori accendeva il lodevole desiderio d'imitarli . Allora fu in essa Città fondata l' Accade-

<sup>(1)</sup> Loc. cit. cap. 9.

mia degli Agevoli , donde sortirono quindi quegli uomini illustri, che fiorirono nel Secolo XVI; fra quali deve meritamente annoverarsi Antonio del Re tante volte nominato. Egli, che fu uno de' membri di quella Accademia , c' istrnisce in dettaglio del bene, che produceva. ", Men-" tre per anni trentasette Tivoli mia Patria " ( dice quegli ) visse sotto il giustissimo go-" verno di due potentissimi Cardinali della Se-,, renissima famiglia d' Este, d' Ippolito detto , di Ferrara, e poi di Luigi detto d'Este, le " fu , come per colmo di ogni felicità, con-" ceduto godersi de' maggiori Letterati , che " avesse l' Europa in que' tempi, i quali nel-" la Corte di que' gran Principi, come appres-" so veri Mecenati, si trattenevano (1). E " perchè le azioni , e le inclinazioni de' Prin-,, cipi sogliono essere sovente norma, e mo-3 ,, tivo ai popoli di applicarsi agli stessi stu-, di, molti Cittadini giovani, studiosi di di-, verse scienze eressero ivi l'Accademia de-" gli Agevoli sotto la protezione di Monsignor ,, Francesco Bandini de' Piccolomini degnissimo " Arcivescovo di Siena, Prelato principale di " detta Corte, ed amatore grande di Tivoli; " e fra essi Accademici ancora io fui , sebbe-", ne di sapere, e di anni era degli ultimi.

<sup>(1)</sup> E' tradizione costante presso i Tiburtini, che lo Ariosto, mentre era in Tivoli presso il Cardinale Ippolito di Ferrara componesse parte del suo Poema dell'Orlando Furioso.

", Noi giovanetti pendevamo dalle bocche di ; quella famosissima Scuola, come da Oraco-", li, e particolarmente in cose, che alla noj, stra Città spettavano " (1).

46. Nel suo ultimo testamento il predetto Cardinale Luigi disposto aveva, che il suo cuore si mandasse in Francia per essere seppellito nella Chiesa Metropolitana di Aux, le sue viscere nella Chiesa di S. Luigi de' Francesi, e il suo corpo nella Chiesa di S. Maria Maggiore di Tivoli (2). Per accogliere adunque le amate ceneri di quel magnanimo Principe tut-

(1) Antich. Tiburt. cap. 6. nella Pref.

(2) Su questa singolare disposizione su allora prodotto il seguente ingegnoso Epigramma, che si legge presso il Ciacconio in Vit. Pii IV. ad an: 1562, ed il Giustiniani lac.cit. pag. 172. Cur voluit Princeps Romae sua viscera condi?

An quia visceribus condita Roma suis?

Cur voluit magnum Gallis cor ut esset in oris?

An quoniam cordi Gallia magna fuit?

Cur voluit pulchro sepeliri Tibure corpus?

An ne in deliciis quod sibi Tibur erat? (cxcors Fallor: habet magnum cor Gallia magna, quod Audito Patris funere facta fuit.

Viscera Roma tenet, sam sacro Principe rapto, Quod sua visa sibi viscera Roma rapi.

Corpora Tibur habet, quod propria corpora censet In partes sese dissociare suas.

Gallus, Romanus, Tiburs cor, viscera, corpus Sensere auferri, restituique sibi.

ta la Città si mise in movimento, ed il Corpo Municipale deliberò di celebrarne l'eseguie nel modo il più decente, e convenevole. .. Giac-, che la bo: me: del Cardinal d'Este ( diceva " Orazio Sebastiani ) per l'affezione che por-" tava a questa Città ha voluto, che il suo " corpo fosse qui trasferito a seppellirsi , ed .. il suo cuore in Francia, noi dobbiamo tri-" butargli un omaggio della nostra riconoscen-" za con fare ad esso le medesime pompe fu-" nerali, che forono fatte alla bo: me: del " Cardinal di Ferrara (1) ". Vi fu peraltro chi si oppose a questa determinazione, e sivoleva, che delle spese necessarie agli ornamenti del Feretro dovessero caricarsi ali Esecutori Testamentari del defonto Porporato; ma Vincenzo Colonna, uno de' più ragguardevoli Cittadini di quel tempo discendente dalla famiclia de' Colonnesi, di cui si è parlato nel Libro XV., distrusse ogni contraria opposizione . 3, La grandezza (diceva Egli ) della bo: , me: del Sig. Cardinal d' Este esige una , grande pompa funerale, ed alla grandezza di " questa Città conviene di farla " (2).

47. In seguela adunque di ciò fu di nero ammanto ricoperta e dentro e fuori la sopradetta Chiesa di S. Maria Maggiore, e in mezzo di essa fu eretto un magnifico Feretro. Nel

<sup>(1)</sup> Lib. de' Consig. loc. cit. all' an. 1586. pag. 72.

<sup>(2)</sup> Loc. cit pag. 32.

giorno 12. di Gennaro del 1587., giorno destinato per la traslazione, il Clero, il Magistrato, e tutte le Corporazioni Laicali, portanti le insegne del duolo, e della morte, accolsero nella porta Romana le frali spoglie di quel Cardinale, ed essendosi quivi caricato del peso funereo i Deputati della Casa d' Este, attraversando le vie della Città fra le lagrime dei poveri, e de' Cittadini, che il loro padre, e il loro benefattore piangevano, fu nel sacro Tempio trasferito. Due funebri orazioni recitate da valenti Oratori celebrarono le sue nobili prerogative, e le sue virtù; ma finalmente, tumulato nella medesima tomba del Cardinal di Ferrara suo predecessore, è suo zio, la grandezza mondana dell' uno e dell' altro si limitò nel seno di quelle tenebre eterne, e si confuse fra la polvere fredda, ed insensibile dell' infimo de' mortali (1).

D. O. M.
HIPPOLITO ET ALOISIO
PRINCIPIBVS ATESTINIS
S. R. E. CARDINALIBVS
CAESAR ATESTINVS MARCHIO
PATRYO ET PATRYELI
BENE DE SE MERITIS P. CVRAVIT
ANNO MDXCVII.

<sup>(1)</sup> Cesare d'Este Marchese di Montecchia, investito dei Ducati di Modena, e Reggio dopo dieci anni fece scolpire sul loro Sepolero la Epigrafe seguente.

48. Non sara inutil cosa accennare in questo luogo le grandi questioni, che insorsero dopo la morte del Cardinal Luigi d'Este. Dai Decani del Sacro Collegio si pretendeva loro devoluta la Villa di Tivoli in vigore del testamento del Cardinal di Ferrara: ma questa pretensione non ebbe alcun effetto , perchè senza fondamento. Con più ragione i Tiburtini riclamayano il Palazzo annesso a detta Villa fabbricato sul suolo, ove esisteva il Palazzo Municipale : che fu distrutto :"Reclamavano. egualmente la Torre di Pontelucano, che ora stata occupata dagli Estensi , e vi tenevano guarnigione, il Parco presso la Rocca Piana, e quello sulle ripe dello Aniene di la da esso Ponte . Il Papa Sisto, che si fece mediatore di queste vertenze, ne rimise lo esame al Fiscale, il quale giudicò, che spettasse a Tivoli il possesso soltanto del Parco presso le mura Castellane, e la Torre di Pontelucano. Per destinare poi un altro Palazzo, che servir potesse di residenza ai Governatori, e Luogotenenti pro tempore, il medesimo Papa ordino la vendita a favore dei Tiburtini di un locale presso la Curia antica spettaute alla Camera, e volendo in qualche parte compensare le loro perdite ordinò; che ne pagassero la metà del prezzo soltanto, mediante un particolare Chirografo. ,, Avendo noi fatto gra-" zia alla Comunità, ed homini di Tivoli ( di-" ce il Papa ) di vendergli il casamento del ,, quondam Francesco Modara Spagnolo in Ti-Ra

, voli, confiscato alla Camera; per il prez-. zo da stimarsi, con donargliene la metà, e .. l'altra metà l'abbia da pagare alla nostra . Camera. Pertanto, sendo stato stimato scu-" di due millia e novanta, ordiniamo per la " presente se gli faccia l' Istromento della vendita colle clausole solite, donandogli la " metà del prezzo, et a conto dell'altra me-" ta pigliando ora scudi seicento in contanti, , et del resto si faccia l' obbligo di pagare a nostro beneplacito; et tanto essequirete, ohe cosi é mente nostra, non obstante qua-, lunque cosa che facesse in contrario , alla , quale per questa volta deroghiamo . Dalla " nostra Vigna li IIII. d'Agosto 1587. = Si-" xtus Papa Quintus = (1).

<sup>(1.)</sup> Questo Chirografo è inserito nel successivo Istromento di vendita di detta Casa fatto in Roma li 11. Settembre 1587. de Vincenzo Mancini, come Procuratore della Comune di Tivoli. Quale Istromento, scritto in pergamena con nitido capattere, si conserva nella Segretaria Municipale di detta Ciità. Posteriormente poi fu. stipolato altro Istromento di Transazione li 15. Decembre dell'anno medesimo cogli Esecutori Testamentari Estensi sul Parco, Parchetto, e Torre di Pontelucano; e Vincenzo Pertucci, e Sicinio Sebastiani intervennero come Deputati, e Procuratori della nostra Comunità. Anche questo Istromento si conserva in pergamena nella detta Segretaria.

49. Conoscendo the colla perdita del Cardinal Luigi d'Este era mancato alla Città un sostegno incapace ad essere rimpiazzato, e che le Leggi, e Statutarie Riforme erano in una quasi totale dimenticanza, alcuni egregi Cittadini impegnati a ritardare la decadenza della Patria, in cui allora cominciò à camminare a gran passi, nel mese di Fébraro del detto anno 1587, proposero di doversi occupar seriamente a fiattivare le Municipali Ordinanze. Giacomo Roncetti opinò, che la gelosa operazione venisse addossata a quattro Dottori in Giurisprudenza, e a quattro Cittadini prescelti nella classe degli nomini probi . Giovanni Viscanti voleva , che ai quattro Dottori si associassero tutti gli altri Cittadini forniti di cognizioni legali, ed inoltre sedici individni, fra i quali alcuni Agricoltori . Questo secondo progetto riporto la maggioranza de'voti . Tutti conobbero la necessità della operagione, e i buoni effetti, che potevano risultarne, ma quando si dovette por mano al travaglio, non si trovò che il solo Sicinio Sebastiani, il quale se ne caricasse veramente e con zelo (1). Questi in fatti, dopo lo spazio di circa due mesi, avendo compilato un Libro delle prefate Statutarie Riforme lo presentò ai suoi Concittadini in una pubblica Adunanza Mu-

<sup>(1)</sup> Lib. de' Consigli loc. eit, all' an. 1587.

nicipale degli 8. di Aprile dell'anno medesimo. La lettura di esso fece rimarcare i talenti e le profonde cognizioni dell'Autore, e ognuno gli tributo sinceri elogi. Malgrado ciò, la cosa restò senza effetto, forse per circostanze, che furono dallat Storia taciute.

50. Ma il Sebastiani voleva assolutamente ridurre al suo compimento un affare così importante a Entrato nell'esercizio di Capo della Magistratura nel mese di Agosto dell'anno medesimo, acceso di patriottico entusiasmo, intuona ai suoi Concittadini, che gl'interessi della Patria erano in un disordine ruinoso .. per-" che al presente ( diceva egli ) non abbia-.. mo nè Statuti . nè Legge certa . che ci go-" verni " . Quindi dimostra, che per effette di questo quasi anarchico sistema, dure estorsioni, ed altri gravissimi pregiudizi a danno comune giornalmente accadevano; e torna infine ad inculcare la necessità della riforma della patria Legislazione, I sopradetti Ciacomo Roncetti , e Vincenzo Colonna , non meno che Mario Mancini secondano pienamente le plausibili cure del loro Capomilizia , le avvalorano , le inculcano anch'essi , ma senza effetto anche in questa occasione (1). Un motivo sconosciuto, ma fatale, paralizzava allora la Municipale amministrazione; e se dei buoni Cittadini sollevavano le loro voci per recarle del

<sup>(1)</sup> Loc. cit. pag. 124.

bene, queste voci non facevano che una impres-

sione più passaggiera del baleno.

51. Datosi principio, come a suo luogo si disse, con felicissimi anspici alla fabbrica della nuova Chiesa di S. Sinforosa , l'ottimo Cardinal Contarelli benefattore non ebbe la consolazione di vederla compita, essendo a vita migliore passato nel 1585; lasciò per legato alla Chiesa predetta tutte le suppellettili preziose della sua particolar Cappella, ed aveva ottenuto precedentemente dal Papa Gregorio XIII. la facoltà di poter estrarre dalla Chiesa Collegiata di S. Angelo in Pescheria, ove riposano i Corpi de' nostri SS. Martiri , delle insigni Reliquie da collocarsi nel nuovo Tempio Tiburtino. Virgilio Crescenzi nobile Romano, erede istituito dal prefato Cardinale, terminò la costruzione di quello nel 1587. (1), ed il giorno 17. del mese di Luglio dell' istesso anno fu destinato per la solenne traslazione di dette Reliquie . Tutti i Cittadini furono compresi da un sacro entusiasmo, e tutti opinarono, che colla più convenevole decenza celebrar si dovesse la onorevole funzione.,, So-", no d'avviso ( diceva il sopradetto Vincenzo

ANNO 1587.

<sup>(1)</sup> Nella Facciata della Chiesa di S. Sinforosa fabbricata dalla beneficenza del Cardinal Contarelli si legge questa Iscrizione. SS. SYMPHOROSAE ET FILIIS MATTHAEVS CARD, CONTARELLYS EXTRUXIT

.. Colonna ) che debba farsi ogni onore pos-, sibile nel ricevimento delle Sacre Reliquie .. di S. Sinforosa, e de'suoi figli nostri Con-" cittadini. Giudico inoltre, che la pompa, e .. l' onore debba farsi non solo quando saran-,, no presso le nostre mura, ma eziandio al-.. lorche verranno da Roma levate &c. Del .. resto la importanza di questa memorabile , traslazione esige assolutamente, che non dob-" biamo paventare qualunque dispendio "(1). 52. Giunto adunque il giorno 17. Luglio

ne' primi Vesperi della Festività della Santa, il Vescovo Gio: Andrea Croce, il Clero Secolare , la Magistratura , e tutte le altre Religiose Corporazioni, con pomposo apparato si portarono alla Chiesa di S. Maria del Passo, ove poc' anzi pervenute da Roma, erano state depositate le predette Reliquie. La fama di così festoso, e raro avvenimento aveva in Tivoli richiamato un popolo numerosissimo non solo dalle Terre, e Castelli confinanti, ma da Roma eziandio . Questa devota moltitudine . che con rispertoso silenzio seguiva la marcia della sacra cerimonia, la rendeva più maestosa, ed imponente. Le strade erano sparse di fiori . e di mirto; le pareti, e le abitazioni de' Cittadini vedevansi ammantate di ricchi, e festosi ornamenti, e lo stesso fiume Aniene, che da tanti Secoli addietro aveva, per dir così,

<sup>(1)</sup> Lib. de Consigli loc, cit, all' an. 1586. pag. 112. t,

cooperato innocentemente al martirio di questa Santa Matrona, e de'Figli, parve che in questa circostanza contribuisse ad onorarne la memoria, giacchè, derivate le sue acque in diversi canali con artificio costrutti lungo la Via detta del Colle fino alla piazza dell'Olmo, vedevasi quinci e quindi in molte vaghissime fontane sbucciare. Oltracciò cinque Archi trionfali maestosamente eretti dalla pietà del Popolo, di pitture, di emblemi, e di analoghe Iscrizioni abbelliti, il suono de' sacri bronzi, e l'armonioso concerto di musicali istromenti presentavano nao spettacolo così tenero, e commovente, che in grande copia spremeva le lagrime dalle pupille degl'esteri , e de' cittadini (1).

53. Nell'anno 1588, susseguente a questa funzione, avendo il Papa fatto costruire dieci Calere per reprimere le ostilità de Corsari, che infestavano le spiagge dello Stato Ecclesiastico, fece quindi ricerca di abili Capitani per completarne la equipaggio. A Tivoli fa imposta la obbligazione di due Soggetti, la scelta de'quali formò il tema di una Consiliar discussione., Sebbene io conosca (diceva il ridetto Vincenzo Colonna), che questa nostra positità sia feconda di molti individui capaci a disimpegnarsi dallo incarico laborioso, di cui pè questione, tuttavia la scelta di uno, credo

<sup>(1)</sup> Cardoli loc. cit. pag. 68. Volpi Vita di S. Sinforosa loc. cit.

, che debba cadere sulla persona del Capitano Enea Croce, che ha sempre con onore sostem uto altre simili intraprese — Approvo (sognizione sulla Paria del Capitano Enea Croce: e per adempere in tutto agl'ordini Sovrani, darei ad esco per collega Trojano Ciaccia Capitano, del pari bravo, e valente,. La deliberazione passò vittoriosamente, e questi due Tiburtini andarono fra le armi ad accrescere nuovi allori alla loro gloria, e nuovo lustro alla Patria (1). In seguito un nuovo oggetto importante fissò l'attenzione de nostri Magistrati, e di tutti i buoni Cittadini.

54. Nel prenarrato anno 1588. avera il Pa pa Sisto accordato al Tribunale del Senato Romano la facoltà di poter interporre i decreti ne' contratti delle Donne, e de' Minori in tutti i Castelli, e Città del Distretto di Roma, compreso in una estensione di 40. miglia di territorio intorno a quella Capitale. In forza di questa concessione i Conservatori, e Giudici del Campidoglio pretendevano di esercitare anche in Tivoli un tale atto di giurisdizione. Vincenzo Mancini, e Girolamo Marescozi spediti in Roma, onde impedire si fatta innovazione, non lasciarono mezzo intentato per assicurare alla questione un esito vantaggioso.

<sup>(1)</sup> Lib. de Consigli loc. cit. all ann. 1588. pag. 182.

, Nella causa dei decreti sui Contratti ( scri-, veva il detto Marescotti ) mi ha detto Mes-" ser Vincenzo Mancini, che egli riuscirà di " difendere le nostre razioni, non intenden-., dosi la Città di Tivoli in Districtu Urbis; " Perche una Città , lo Castello s' intenda com-.. preso nel Distretto di Roma è necessario, che ,, subsit Jurisdictioni Urbis , et sotuat Sal foca-, ticum. Ora siccome Tivoli non paga sale fo-, catico, così non è sotto la ginrisdizione de' " Romani, e perciò non s' intende de jure de " Districtu Urbis " (1). Queste ed altre ragioni a favore della postra Città dedotte, furono così convincenti, che, delegata la causa al Cardinal Gaetani Camerlengo di S. R. C. nel di 3. Novembre dell'anno medesimo ne pronunciò la correlativa Sentenza, in cui resta deciso e stabilito, che sebbene Tivoli sia compresa nel Circondario delle miglia 40, e perciò nel Distretto di Roma, nulladimeno, come sottoposta alla immediata ginrisdizione della S. Sede , e del Governatore speciale dalla medesima deputato, non poteva esercitarvi alcun diritto il Senato, e Popolo Romano (2).

(1) Lib. de Consigli loc. cit. pag. 220.

<sup>(2)</sup> Questa Sentenza si legge presso il Giustiniani loc. cit. pag. 177. e nel Libro. de Consigli all' an. 1588. pag. 233. Susseguentemente poi la S. Rota dectie anch' essa perentoriomente la controversia, come si vede nella Decis. cor-Albergato 28. Novembre 1650., nella Decis. 551.

55. Nel 1589. i nostri pubblici Registri somministrano de monumenti relativi alla antica amicizia di Tivoli colla Città di Viterbo . di cui già si è parlato . Gio Maria Zappi , Autore degli Annali tante volte nella Storia presente citati , per mezzo di Carlo suo figlio mandò in dono alla Comunità Viterbese due Cifre maestrevolmente lavorate, e rappresentanti l'una lo stemma di Viterbo, e l'altra quello di Tivoli . Penetrati da questo atto gentile di quel Tiburtino, i Conservatori con officioso dispaccio dei 27. Settembre 1580. lo ringraziarono, ed esternarono il desiderio di una Pianta topografica di Tivoli per farla dipingere nella Sala del loro Palazzo Municipale. " Il dono che ci avete fatto ( scrivono , quelli al Zappi ) delle Cifre , ed Arme del-, la Città nostra e vostra con que' versi, per , mezzo di Mes. Carlo vostro figlio, è stato , da noi ricevuto, ed accettato molto volen-" tieri , e ci è caro assai per essere cose bel-" le , e perchè ci rinnovano la memoria del-" la Confederazione fra noi e cotesta vostra Pa-, tria, della quale noi tenemo gran conto, e , lo dimostreremo sempre in tutte le occasio-

n. 2. par. 1. Decis. 1901. part. 3. divers. Nella prima di queste si dice a chiare note: Quoad Tiburtinam Civitatem non porrigitur Statutum; quod licet sit in Districtu, non tamen est de Districtu.

;, ni. = P.S. = Perchè facciamo pingere la ,, Sala del nostro Palazzo, vi piacerà mandar-,, ci la Pianta di cotesta Città, che come no-,, stra confederata, la faremo dipingere in ,, qualche patte, , (1).

56. Esibita dal Zappi questa lettera ai Magistrati, divenne subito l'oggetto di una straordinaria Municipale Adunanza . ., Dobbiamo ringra-, ziare con entusiasmo ( diceva in questa Orazio " Sebastiani ) lo animo buono de' Conservatori " della Città di Viterbo, che in memoria dell' , antica Confederazione colla nostra Patria de-, siderano possedere una Pianta topografica " di essa per farla dipingere nella Sala del " loro Palazzo. Sembra doveroso pertanto " "che i Magistrati, a spese comunali, se ne " carichino della formazione, e quindi la spe-, discano ai predetti Conservatori con lette-, ra amorevolissima, come esige il negozio (2). Tutta l' Assemblea a voto uniforme approvò il progetto del Sebastiani, quantunque sembra. che poscia non sortisse il suo effetto.

57. Intanto ravvisandosi sempre più imperioso il bisogno di richiamare in osservanza le Leggi Statutarie, e di effettusme la Riforma, nell'anno 1590. li sopradetti Girolamo Marescotti, e Orazio Sebastiani, a cui si associo Settimio Salvati Cittadino del pari che

<sup>(1)</sup> Lib. de Consigli loc.cit. all' an. 1589. pag. 240.

<sup>(1)</sup> Lib. de Consigli loc. cit. all' an. 1589.

quelle affezionato alfa Patria . spiegarono tutta la loro energia, e il loro zelo, onde si dasse una volta compimento ad un'oggetto, che tanto interessava il benessere di tutti . Perchè poi il lavoro potesse eseguirsi con meno imbarazzi', e maggior speditezza, si stabili, che dovessero del medesimo occuparsi quattro Dottori in Giurisprudenza, i Magistrati esetcenti, e lo attual Governatore ... Scelti per i primi Sicinio Sebastiani , Orazio Sebastiani , Giacomo Rentetti , e Gio. Battista Zacconi . si accinsero immediatamente con tutto lo impegno allo incarico, ma per una crudele combinazione di calamito se circustanze, che sopraggiunsero allora, impedirono questa volta eziandio la esccuzione della sospirata Riforma, e troncarono il corso ai commendevoli sforzi di que' valenti Cittadini of (1) deri sege ? i lena . .

(58. La Srevia ei presenta in questo logo il quadro luttuoso delle aciagure, che nel detto anno 1590, si scaricarono sopra Tivoli. Gli abitanti affamati dalla carestia, e malmenati dalle malattie; le campagne desolate dalle grandini, dai ghiacci, e dalle nevi. Per verità erà affligente una tal situazione, ma peggiore divenuta sarebbe, se non fosse stato Governatore Vincenzo Giustiniani, uno de più eccel

<sup>(1)</sup> Lib. de Consigli loc. cit. all' an. 1590. pag. 50, e 55.

lenti Soggetti , che con questa qualità siano venuti a risedere fra le nostre mura. Il sullodato Orazio Sebastiani , forse il miglior Cittadino di quella età e per zelo patriottico , e per talenti, con un discorso recitato! in un' Adunanza Mimicipale dei 18. Settembre , mentre propone i mezzi per riparare alle miserie della Patria, ne descrive contestualmente la penosa situazione, e ci fa conoscere le nobili prerogative, e la bella condotta di quello in così critiche circostanze. , La mostra Città , " onorevoli miei Concittadini ( dice quegli ) , si ritrova oppressa da una serie calamitosa " di ruine, che le sono sopravvenute a Ab-,. biam visto precipitare al suole grossi mu-. ri . e le istesse sostruzioni del fiume diru-, parsi . Abbiam deplorato la perdita di tante olive dalle nevi , e dalli ghiacci seccate , e , finalmente negli ultimi giorni dello scorso , mese di Maggio una insolita , generale , e ,, spaventosa grandine ha desolate tutto il no-" stro territorio", distruggendo i grani", le , biade, gli orti, e le vigne, e tutte le al-" tre speranze dell' impoverito agricoltore, e , dell' afflitto proprietario. La classe infelice " de' Cittadini indigenti sopraffatta dal cumu-, lo di tanti , e quasi irrimediabili mali , sen , giace dalla fame vircondata dalle malattie, ed in uno stato compassionevole . Circostag-2. ze cosi forti, ed imperiose esizgono mezzi ,, straordinari, e solleciti, quali non possono .. somministrarei , che da una mano potente , e

penefica. E' necessario pertanto di ricorpetrettai piedi del Sommo Pontefice ; imploparando una sovvenzione, e per le riparazioni da farsi, e per allontanare la carestia.

.5 g. Proseguendo successivamente il suo patetico, ragionamento, discende a parlare dei meriti del Governator Giastiniani , de' servigi recati alla Città in si penosi mo mentì, dello zelo ardentissimo di cui era animato per essa je della necessità in conseguenza di fargli prolungare lo esercizio del Governo di Tivoli . .. Oltre le cose sopradette ( prosiegue " il Sehastiani ) non sara minor beneficio per " la nostra Città , e pe'suoi abitanti , se pres-, so il Sovrano s'implorerà contemporanea-" mente la conferma dell'Illmo Sig. Vincenzo " Giustiniani nostro Governatore . A parlare o con sincerità de senza adulazione, io deg-. gio francamente asserire, che per uno spee cial favore dell' Altissimo Iddio fu quello " fra noi inviato in tempi così infelici per es-" sere beneficati da suoi travagli indefessi, " e dal suo istancabile zelo; ed in vero chi " di noi non sa, e non vede quanto sia grande la sua attività, perchè venga ultimata la palizzata del Fiume , come egli sorvegli " giornalmente gl' Impresarj di questo lavoro, come tenga esatto conto delle somme a ciò , destinate, e come provegga tutto il bisognevole? Volendo poi la bontà di questo nomo integro, ed onorato più oltre analiz-, zare, che dirò della premura, che mostra

", per la riforma de' nostri Statuti, e per ac-., crescere il nostro benessere, e il nostro " onore ? Io, il magnifico Sicinio Schastiani, " Gio. Battista Zacconi, e Giacomo Roncetti, , occupati nel lavoro degli Statuti, siamo te-" stimoni di fatto delle fatiche, delle veglie, ., dello ardore, a cui si sottopone, e che ,, spiega lo egregio nostro Governatore. Egli , ci ama, come' il più tenero de' padri ama , i suoi figli. Infatti per far conoscere, che " le sue operazioni dirette sone soltanto al no-" stro bene , egli rinunziò generosamente a ., qualunque interesse, e pose in non cale, ., per uno esempio rarissimo, ogni lucro, che ., in aumento del mensile stipendio poteva ri-., sultare, e pretendere dallo esercizio del " suo Ministero. Chi poi non ammira la sua ", prudenza, la sua perspicacia, la sua dili-" genza nell' attual carestia? Siamo ad esso " debitori, se non vediamo questo Popolo pe-. rire di fame. Foste pur voi testimoni del-" la sua grandezza di animo, e della sua vi-" gilantissima condotta, allorchè Tommaso Cro-" ce , appaltatore de' Forni , contro le assun-", te obbligazioni, e per una grande empietà " chiuse la vendita, tento levare al detto Po-" polo il pane, e di affamarlo; e benchè que-" sto avvenimento avesse esposta la Città al , pericolo di una sedizione , nulladimeno il " nostro Governatore riparò al disordine, ed , in un caso così irrimediabile , facendo uso , di una infinita celerità, provide di pane e-Tom.III.

, i Cittadini, e i vostri figli. Concludo per-, tanto, che oltre il sussidio necessario ai pre-, senti bisogni, debba implorarsi dal Papa , anche la conferma del sudetto Governato-, re, simeno finchè si saranno riordinati gl' , interessi di questa Comune. (1) ;

60. Il discorso del Sebastiani fece una sensibile impressione sullo spirito di tutti gli ascoltanti. Allora Muzio de Angelis (2) altro rispettabile Cittadino, i predetti Settimio Salvati, e Giacomo Roncetti, di mandando la parola, parlano anchi essi, marciando sulle orme del loro collega, fanno eco alle di lui proposizioni, ed aggiungono, che per ottenere più facilmente un sussidio per la rottura del fiu-

<sup>(1)</sup> Loc. eit. Vincenzo Giustiniani su figlio di Gio: Battista dei Signori di Scio, uno debuoni Letterati del suo tempo, e peritissimo nella lingua Arabica. e Greca Angelo Giustiniani suo zio su Vescovo di Genova, e Marc' Antonio Giustiniani suo fratello su Senatore di Genova, e Governatore di Corsica.

<sup>(2)</sup> Il Zappi loc. cit. pag. 172. sa il seguente elogio di questo Muzio Deangelis = Muzio (Deangelis) Gentilhomo di buona natura, lecterato, il quale è tenuto in buon concetto dalla Città di Tivoli sua Patria, e vive da Gentilhomo con facoltà insieme con Matteo Ludoviso suo fratello. =

me st alleghi lo esempio del Papa Innocenzo VIII. Malgrado lo zelo di questi egregi Cittadini, un concorso di contrarie circostanze mandarono a vuoto ogni loro speranza. Dopo dodici giorni decorsi dalla sua esaltazione, cessò di vivere Urbano VIII ed il suo successore Gregorio XIV, eletto li 5. Decembre 1590. si vide invilappato dai guai durante il suo non meno breve Pontificato . Gli assassini , i banditi, ed altri malviventi, cominciarono novamente ad infestare il Lazio nel 1591. Marco Sciarra, capo di quelle Masnade rese oltremodo insolenti e numerose, scorreva fino alle porte di Roma, saccheggiando Castelli, estraendo pesanti contribuzioni dalle Città, e recando da per tutto lo spavento, e mali infiniti. Tivoli peraltro per la energia, e le cure de' Magistrati, potè preservarsi da questo nuovo malanno, nè fu dallo Sciarra molestata. Li 15. del mese di Ottobre del predetto anno Roma dovette compiangere la morte di Gregorio XIV, e Tivoli la perdita di Vincenzo Colonna, di cui più volte si è fatto menzione . Ne' pubblici Registri della Città è chiamato Artium, et Medicinae Doctor, Era infatti così profondamente versato nelle mediche cognizioni, che il suo nome non solo in Tivoli sna Patria, ma in Roma eziandio era famoso, e ricercato. Il suo padre fu Antonio Colonna , Cittadino stimato per la integrità de' costumi, e la sua madre chiamavasi Letizia, . S 2

donna per la singolar prudenza, di cui era

fornita, celebratissima (1).

61. Non essendosi potuto ottenere alcun sussidio dal Governo, per gli addotti motivi, nel 1503 essendo sopraggiunta una forte alluvione, crebbero i danni provenienti dalla rottura della Caduta, e crebbe ancora la difficoltà di rimuoverli . Mentre pertanto la Città tro-Vavasi afflittissima per questa sciagnra, nella notte dei 18. Agosto dell'anno medesimo precedente alla Festività di S. Giacinto. uno smisurato macigno, essendosi rovesciato presso la Cadnta medesima, incastrossi in modo sulle ruinate sostruzioni, che il fiume ripigliò il suo corso naturale, e le acque rientrando nelle Forme degli Edifici, andarono a ridonar loro la consueta attività. Si persuase il Popolo fondatamente, che lo inaspettato rovesciamen-

<sup>(1)</sup> Queita Letizia Colonna morì in Roma nell'anno 1566. e su sepolta in S. Maria Maggiore presso la Cappella della nobile famiglia Cesi. Sulla sua Tomba si legge la seguente Iscrizione.

D. O. M.

PRYDENS ÉT BENIGNA MYLIER LAETITIA COLYMNA TIBVRTINA: HIG IAGET E VITA DEGEDENS SVAE AETATIS XEV. XVI-KAL DEC MOLXVI ANTONIVS COLYMNA IN-FELIX MARITYS ET IO VINCENTIVS FILIVS MOERENTES POSVERE.

to di quello enorme assoo fosse effetto della valevole intercessione di quel Santo, il di cui ajuto era stato precedentemente implorato, e perciò per mostrargli la sua riconoscenza il Popolo lo dichiarò fin d'allora della Città comprotettore, ed in memoria del grato avvenimento ne ha sempre celebrata, e ne celebra tuttavia in ogni anno nella Chiesa de' PP. Domenicani solenne festività (1). Quindi il predetto caduto macigno avendo opportunamente servito di stabile fondamento alle riparazioni, furono queste ultimate, nell'anno medesimo, e ne fu perpetuata la rimembranza con un analoga lacrizione collocata nelle vicinanze dello eseguito lavoro (2).

(1) Crocchiante Chiese di Tiveli lib. 6. cap.

(2) Sull'orlo della Caduta dell'Aniene si vede una Icona colla Immagine della SSma Vergine, e di S. Ciacinto, e la seguente Iscrizione.

D. O. W.

IOANNES MARIA COCANARIVS CAPYT MI-LITIAE CAESAR DE CAESARIS HORATIVS CANNAVLA MARCYS BONFILIVS CIVITATIS TIBVRTINAE PRIORES MOLEM HANC AD ANIENIS IMPETVM REPRIMENDVM A THOMA. CRYCIO CAPITEMILITIAE HERGYLE CIACCIA LAVRENTIO QVAGLIOLINO FLAVIO BER-NARDELLO PRIORIBVS A-D-MDXCII COM-MVNI CIVIVM AERE ATQVE OPERE A FYN-

62. Nell'anno 1594. morì Trajano Ciaccia di sopranominato. Il suo coraggio, e i suoi talenti militari lo avevano sollevato al grado di Colonnello, e reco decoro, e lustro alla Patria, di cui egli era affezionatissimo . Mentre questi cessava di vivere altri suoi concittadini combattendo sulle rive del Danubio davano saggio di quel maschio valore, che aveva reso la loro Patria per tanti secoli formidabile , Nello istesso anno 1594. i progressi delle armi Ottomane avendo spaventato Rodolfo Imperador di Germania, implorò, ed ottenne dal Papa Clemente VIII. poderosi soccorsi di truppe comandate da Gio, Francesco Aldobrandino suo nipote. Precedentemente però un gran numero di nobili Venturieri, sudditi della S. Sede, eransi colà trasferiti, e fra questi non pochi Tiburtini. La Storia fa onorata menzione di Sabantonio, di Fulvio, di Pirro Fratelli Brigante Colonna , di Giacomo Cocanari , e di Mauro Macera . I tre primi si distinsero singolarmente, e si coprirono di gloria. Lo anonimo Scrittore della loro famiglia tante volte citato parla di essi cosi: " Sabantonio , Fulvio , e Pirro altri tre fra-

DAMENTIS INCAEPTVM IN PVBLICVM COM-MODVM PERFECERVNT A D MDXCIII PON-TIFICATYS D N CLEMENTIS PAPAE VIII AN-NO SECVNDO HVIVS VERO CIVITATIS ANTI-STITE IO: ANDREA CRYCIO ET IO. FRANCI-SCO RIPANO GVBERNATORE '

,, telli furono valorosi soldati, e servirono , venturieri sotto il comando del Generale " Aldobrandino nipote di Clemente VIII., che ,, fu mandato in ajuto dello Imperadore per " la guerra contro il Turco in Ungheria. Si " portarono valorosamente in tutte le battaglie , che seguirono, e particolarmente nella con-, quista di Strigonia, e di Visgrado " (1). 63. Mauro Macera di antica, e rispettabile famiglia Tiburtina (2) fin dagl'anni suoi più teneri fu inclinato all'arte delle battaglie, nè mai aveva potuto trovare un' arena capace ad appagare il suo genio guerriero; ma essendoglisi presentata nella sopradetta occasione, il suo coraggio fece stupire la Germania , e si procacció lo affetto, e la stima del Monarca, sotto i vessilli del quale combatteva . Essendo perito in una azione Pompeo de Cavalieri nobile Romano, e Capitano di vaglia, Mauro fu prescelto a rimpiazzarlo. Tra le molte imprese quindi prosperamente da esso eseguite, in una pugna sanguinosa, ove era in persona lo

<sup>(1)</sup> Stor. della Casa Brigante pag. 44. t.

<sup>(2)</sup> Nel Catasto territoriale di Tivoli compilato sul finire del Secolo XV. trovasi Mariano figlio di Francesco Maccra, da cui derivo Mauro. Nel Catasto del 1575. si legge esso Mauro, che dà l'assegna del suo notabile Patrimonio.

stesso Visir, seppe cosi lien profittare delle sue militari cognizioni, e della sua intrepidezza, che, malgrado la superiorità delle forze nemiche, riporto una completa vittoria colla conquista del campo nemico, del bagaglio, tende, e del ricchissimo Padiglione del General Musulmano . Giacomo Cocanari . che combatteva sempre al suo fianco in qualità di Officiale subalterno, si distinse non meno degl' altri suoi Concittadini , ed in que' lidi dalla sna Patria lontani insegnava ai suoi numerosi posteri la via dell' onore, e della gloria (1). La carriera brillante del Macera fu troppo breve . Mori nella Germania nell'anno 1505 , mentre era tuttavia al sergizio Imperiale. Nel testamento che fece , distribui il suo militare equipazgio a diversi Officiali, specialmente a Giulio Mellini suo Amico, e Concapitano, ed al predetto Giacomo Cocanari suo Concittadino . Avendo poi una grande affezione verso il suo Imperadore, si ticordò ancora di lui, e con legato particolare gli lasciò in dono il sopraindicato Padiglione tolto al Visir, qual'era di sommo valore, Finalmente la spada, che aveva con tanta gloria impugnata, fu dal medesimo spedita nella sua Patria, e si conserva

<sup>(1)</sup> In tempi a noi più vicini un Otazio Cocanari fu al servizio militare dell'Imperadore Austriaco, e col suo valore si distinse particolarmente.

tuttora; come prezioso monumento; dai Signo-

64. Oltre la perdita del valoroso Macero, Tivoli mell'anno, medesimo deplorari dovette ancora la morte del sno Vescovo, c. Gittadino, Gio: Andrea Croce. Gli onorevoli incurieni y a cui fu sollevato, e che già si sono accennati, dimostrano a chiare note i suoi grandi meriti, e la stima; che godeva presso il Trono de Sommi Pontefici (2). A quanto si è detto lagginager dobbiamo, che la Provincia del Patrimonio lo vide suo Vicelegato, ad Orvieto sno Amministratore. In questa rispettabilissima Git-

(1) Ansaloni loc cit. all an. 1595.

(2) Monsignor Andrea Croce fu sepolto nella Cattedrale colla seguente Iscrizione.

IOANNI ANDREAE CRVCIO IVRIS VTRIVSQVE DOCTORI EPISCOPO TIBVRTINO PRVDENTISSIMO PATRIA GRATISSIMO ET VIRTVTVM OMNIVM GENERE EXORNATISSIMO
QVI CVM TRIDENTINO CONCILIO HONOGIFICE INTERFVERIT VRBEM VETEREM RECTE
ADMINISTRAVERIT ATQVE IN PATRIMONII
PROVINCIA LEGATI VICES OPTIME PEREGERIT MVLTISQVE PRINCIPIBVS FAMILIARIS
ET GRATVS SEMPER EXTITERIT PLVRIBVS
TANDEM LABORIBVS PERPESSIS IN PATRIAE

SINV MORITVRVS CENSVERIT.
OBIIT ANNO DOMINI MDXCV

VI. NON. FEBRUAR.

VIXIT ANNOS LXVI MENSES V DIES XX-

tà fu tale la morigeratezza, e la prudenza, di cui seppe far uso, che procacciatesi il rispetto, e lo amore di tutte le classi degli abitanti, ne fu onorato della Cittadinanza con particolar privilegio trasmisibile ancora ai suoi Discendenti (1). Nella sua Patria fu partecipe di quelle disgustose vicende, da cui. durante il suo particolar ministero, fu travagliata. Allora fu peraltro, che l'ottimo Prelato fece pompa di tutto lo zelo per alleggerire la grandezza de mali , donde era la sua greggia investita; ne omise mezzo, risorsa, dispendio, o fatica per recarle soccorso. Egli fu pianto amaramente, e con tutta ragione da suoi Concittadini. La sua perdita' potè assomigliarsi a quella di un padre di famiglia, che lascia per sempre i suoi figli, quali amava teneramente, e che era teneramente riamato da essi.

.(1) Giustiniani Vesc. di Tivoli pag. 63.



Fine dell' Opera



## IMPRIMATUR

Si videbitut Rino Patri Magistro Sac. Palatii Apostolici .

Candidut Maria Frattini Archiep. Philipp. Vicesg.

IMPRIMATUR.

Fr. Philippus Anfossi Sac. Pal. Apostolici Magister .

dal Papa Giovanni IX.

Abb. Fleury

gravi scissure

esercito imponente

non recar gelosia

per 40. annos

## TOMO I.

Pag. 105. lin. 1, anno 253. anno 256. Ibid. lin. 14. anno 255. anno 257. 114. nella Iscr. lin. 5. VT VT VOS SVOS

282. lin. 2. anni 14. anni 40. Ihid. nelle note lin. s. per 14. annos

306. uelle not.lin.7. CAE-STI le due Fortune 310. lin. 29. le due fontane

## TOMO II.

Pag. 38. Iscr.III. in fin. STI- 'STILITIBVS IVDICAN LITINVS IVDICANDIS DIS Imperador Valeriano

46. lin. 24. Imperador Va 64, lin. I, sotto la enna sotto la penna seguita nel 467.

79. lin. 8. seguita nel 463. 203. lin. 26. dal Papa Gregorio IX.

118, lin, 1, Cardinal Fleu-

136. lin. 18. gravi sciagure 141. lin. 24. esercito importante

186, lin. 24, non recar glo-

236. lin. 13. serbayano serbarono

## TOMO III.

Pag. 23, lin. 9, pro vos 60, lin, 28, cestruire

per cos costituire



MAG :01.8992

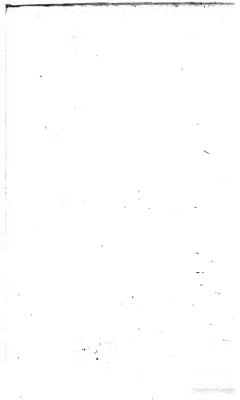

.